EDICIÓN DE A CORUÑA 1,50 EUROS

DEPÓSITO LEGAL C-1821-1996

Hoy A Coruña







DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Gobierno,

patronal y

sindicatos

pactan las

flexibles

jubilaciones

ERC, BNG y Bildu echarán

por tierra el texto en el Parlamento si no se aceptan las

enmiendas que proponen.

PENSIONES 32

## El 83 % de los gallegos están a favor de las fusiones, pero ningún concello las quiere

Las alcaldesas de Santiago y Teo se oponen a la suya

recibida en casi todos con rechazo 6

La unión de seis municipios de Deza es



njamar previa a la marea viva de ayer permitía cruzar a pie entre As Xubias y Santa Cristiina. F. MOLEZÚN

### Bajamar de récord en la ría 25,16



SANIDAD 27

Comienza en Galicia otra campaña de vacunación contra el covid y la gripe

CONSUMO 35

El precio del café en origen escala a máximos



El humo de Portugal llega a Galicia 2-3

**GALICIA 4** 

Cada día del verano fueron denunciados 67 conductores con exceso de alcohol

SIN LICENCIA 13

Santiago precinta las primeras viviendas turísticas

INTERNACIONAL 23

Otros catorce muertos y 450 heridos por la explosión de «walkie talkies» de Hezbolá

LA VOZ DE A CORUÑA

Casi 10.000 chicos del área sanitaria pueden protegerse del papiloma 11

### El fuego comienza a ceder en Portugal, que aún afronta una jornada crítica

La emergencia se alarga hasta mañana, día con condiciones más favorables

**BRAIS SUÁREZ** 

OPORTO / E. LA VOZ

Los portugueses vuelven a usar mascarillas. En las calles de Oporto, sumidas en una espesa bruma naranja, muchos viandantes optaban ayer por cubrirse la nariz y la boca, de acuerdo con las recomendaciones sanitarias. El país vive sometido al fuego y cuenta las horas hasta el viernes, cuando Protección Civil prevé que las condiciones sean más favorables para extinguir los grandes incendios que arrasan por quinto día consecutivo el norte y centro del país. De hecho, este miércoles ya terminó con niveles de humedad que triplicaban los de la víspera. A última hora del día, alrededor de 30 focos seguían activos, con casi 5.000 efectivos movilizados y 50 ayuntamientos en máximo riesgo.

La lista de heridos aumenta hasta los 118 —diez graves y 59 sin necesidad de hospitalización— y, sin embargo, la de muertes se reduce oficialmente de siete a cinco, al no contar a los dos civiles fallecidos por muerte súbita como víctimas directas de las llamas.

#### Gran superficie quemada

La superficie quemada aumenta a un ritmo vertiginoso. En solo tres días, este año ha pasado de ser el menos afectado en una década por los incendios forestales a ser el cuarto con más superficie ardida. Las estimaciones oscilan entre las 71.000 y las 106.000 hectáreas quemadas entre el domingo y ayer en todo el país -aunque Protección Civil no da datos—. Se espera a la extinción del fuego para efectuar un balance exacto de daños, pero decenas de casas han ardido, varias escuelas continúan cerradas, industrias afectadas y carreteras cortadas.

Varios de los focos más críticos, en Aveiro, están en fase de resolución. Sin embargo, la subregión de Viseu vio en la última jornada cómo se duplicaba su área calcinada, hasta rozar las 34.000 hectáreas. Ya en el área metropolitana de Oporto también ha ardido una parte importante de las pasarelas del Paiva, conocida atracción turística que se enmarca en el geoparque de Arouca. Cerca, el alcalde de Gondomar dijo que su Ayuntamiento nunca se había sentido tan solo como en ese momento, aludiendo a una falta de medios que también ha sido muy criticada desde otros municipios.

Además del viento y la baja humedad, el humo ha sido una de las mayores dificultades para labores de extinción. Responsables del cuerpo de bomberos hablan de

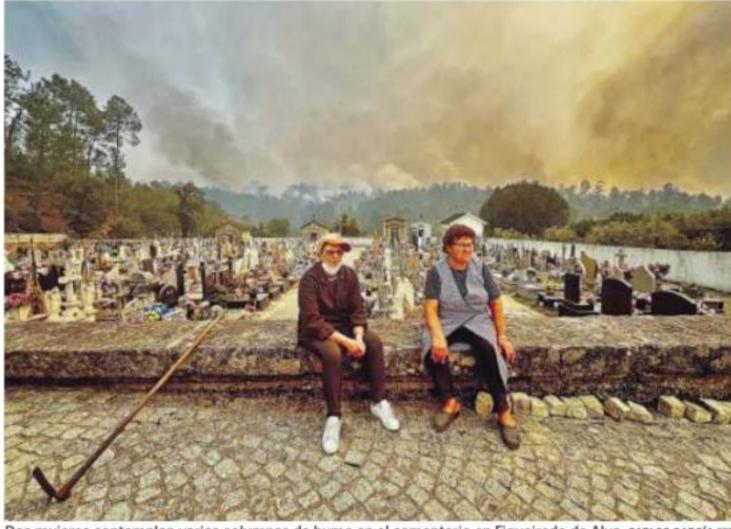

Dos mujeres contemplan varias columnas de humo en el cementerio en Figueiredo de Alva. CARLOS GARCÍA EFE

#### Zonas del norte de Portugal | afectadas por los incendios

Estimación del área quemada en los incendios de esta semana en base a las imágenes satelitales analizadas por el programa Copernicus de la Comisión Europea



que el cansancio hace mella en la eficacia de sus agentes, que también acusan problemas oculares.

En ese sentido, se destaca el apoyo de los ocho aviones Canadair aportados por cuatro países europeos, así como la incorporación a las labores de extinción de 82 medios españoles y 248 unidades de la UME.

En cuanto a los responsables de los incendios, ayer ingresó en prisión preventiva una mujer detenida el martes por iniciar cincos incendios. En lo que va de año, han sido detenidas 29 personas por este motivo.

Los posibles pirómanos, ya sea por dolo o negligencia, han ocupado gran parte del debate público. Sin embargo, muchas voces piden que se eviten las teorías conspirativas: «Pactos entre madereros, intereses de empresas

#### **EL DATO**

248

Bomberos españoles en la zona El equipo de la Unidad Militar de Emergencias (UME) llegó ayer de madrugada a Portugal.

que venden material para apagar incendios y pirómanos nocturnos», citaba el periodista Hugo Franco, en Expresso, como algunas de las explicaciones más habituales, pero no contrastadas. La respuesta la completaba el líder de Livre, Rui Tavares, en una sesión plenaria del Parlamento: «Independientemente del origen de los incendios, no podemos estar tan expuestos como estamos». Como él, cada vez son más quienes apuntan a la despoblación, a la consecuente falta de cuidados de los montes y a la abundancia de especies invasoras.

En las conclusiones de los informes sobre los incendios del 2017 se apuntaba que «es más cómodo culpar a criminales desconocidos que admitir nuestra responsabilidad». Y, aunque es verdad que el plan nacional contra incendios en vigor desde el 2020 no ha avanzado al ritmo deseado en términos de reordenación del territorio, estos fuegos «son problemas de fondo que el país atraviesa desde hace décadas en este ámbito», recordó Inês Cardoso, directora de Jornal de Notícias. «Claro que hay responsabilidades políticas, pero se arrastran desde hace décadas», concluía. Mientras, los partidos prefieren esperar antes de pedir responsabilidades.

#### A partir de hoy, el riesgo baja por el cambio de viento, y mañana entran las lluvias

M. O. REDACCIÓN / LA VOZ

Las condiciones meteorológicas que favorecieron la oleada de incendios en Portugal comienzan a remitir hoy. Después de varios días con vientos muy secos del este y humedad muy baja -el caldo de cultivo perfecto para las llamas-, en la jornada de este jueves está prevista ya una bajada leve de temperaturas y los cielos comenzarán a nublarse, aunque todavía no está prevista la llegada de lluvias importantes. Los vientos serán ya bastante más flojos (15 km/h) y soplarán del oeste, lo que supone la entrada de bastante humedad del mar.

Las lluvias sí que serán generalizadas mañana, una jornada para la que el Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevé aguaceros tormentosos en la zona centro y norte del país. Además, las temperaturas se mantendrán en valores más bajos que los días anteriores y el viento afectará más a la zona sur del país. A pesar de este cambio en las condiciones meteorológicas, Protección Civil mantiene el riesgo elevado y extremo de incendio para las próximas 24 horas. «Todavía no podemos bajar los brazos, la situación sigue siendo complicada», aseguran.

#### Finsa reactiva la producción en la planta de Aveiro tras alejarse las llamas

O. P. SANTIAGO / LA VOZ

Desde la maderera Finsa señalan que la situación en su fábrica de Nelas, en el distrito de Aveiro, se normalizó ayer, arrancando de nuevo la producción, que tuvo que detenerse el martes por los incendios que afectaban al municipio donde se ubica.

La empresa recuerda que dispone de forma habitual de equipos especializados contra incendios que estuvieron en alerta, mientras los operarios permanecieron el martes en la fábrica realizando labores de prevención, para estar preparados ante la posibilidad de que el fuego llegase a la planta y tratar de evitar su propagación en las instalaciones.

Desde la maderera indicaron que en la noche del martes la evolución del incendio quedó más controlada, y en la mañana de ayer pudo volver a reiniciarse la producción.



El humo de los incendios de

### Portugal llega a Galicia y se notará hasta el fin de semana

En la comunidad continuaban anoche activos fuegos en A Gudiña, Chandrexa de Queixa y Cerdedo-Cotobade

REDACCIÓN / LA VOZ

El cielo de la provincia de Pontevedra y del sur de la de A Coruña, especialmente en las zonas costeras, amaneció ayer encapotado y con un color singular. La causa de esa neblina que enrojecía el sol era el humo procedente de los incendios de Portugal, que los vientos del sur habían empujado hacia Galicia. En Vigo y en otros puntos de las Rías Baixas se percibía incluso el olor a quemado, y desde numerosos puntos de la comunidad podía fotografiarse un sol de color rojo por el efecto óptico que provocaba el humo. Santiago fue aproximadamente el límite de la gran humareda que ascendía desde el país vecino. En la capital gallega se percibió a primera hora, aunque a medida que fue evolucionando la mañana se fue retirando progresivamente hacia el oeste. A lo largo del día la situación mejoró un poco, sobre todo en la provincia de A Coruña, pero estaba previsto que durante la noche pudiese empeorar.

La evolución, en todo caso, dependerá de lo que ocurra con los fuegos activos en Portugal, explicaba desde MeteoGalicia Ana Lage. «No momento no que empecen eses lumes a extinguirse, a situación vai cambiar completamente. De momento os fumes van entrando cara ao norte e móvense cara ao mar, o que pasa é que como continúan entrando do sur, seguimos estando afectados», explicaba la meteoróloga ayer por la tarde.

Pese a la llegada del humo de los incendios del país vecino, la calidad del aire que miden las estaciones de MeteoGalicia se mantuvo buena o favorable, salvo en un caso puntual en la ciudad de Vigo, concretamente en Coia, que ayer por la tarde era mala. A última hora de la tarde, los puntos de control de Cee, Sarria y Laza registraban una calidad regular del aire.

Para hoy se esperaba también la entrada de aire africano en la Península, y eso «vai facer que aumenten os niveis de partículas», explica Ana Lage, aunque también es cierto, apunta, que «será un día de potencial tormentoso, no que vai comezar a haber chuvascos tormentosos en puntos do interior que van contribuír a que parte desas partículas se depositen». La situación de hoy, afirma, será muy diferente a la de ayer: «Perdemos a influencia anticiclónica e dá lugar a unha inestabilización da atmosfera pola chegada de aire frío en capas altas e, na segunda metade do día especialmente, vai haber chuvascos tormentosos, que van afectar máis ao interior de Galicia».

Hasta al menos el sábado se

espera que los vientos sigan soplando del sur, lo que favorecería la llegada del humo de los fuegos que castigan Portugal, pero Ana Lage insiste: «O que vai marcar a diferenza vai ser a evolución dos lumes, así que día a día teremos que ir estudando e analizando a situación».

#### Los fuegos en Galicia

Mientras, en Galicia la jornada de ayer permitió estabilizar o controlar la mayor parte de los incendios que han afectado a las provincias de Ourense y de Pontevedra en los últimos días. El foco nuevo de mayor entidad se declaraba a última hora del martes en el municipio ourensano de Chandrexa de Queixa. En la parroquia de Requeixo comenzaron las llamas poco después de las ocho de la tarde y los servicios de extinción consiguieron estabilizarlas sobre las cinco de la tarde de ayer, cuando llevaban 40 hectáreas guemadas.

En A Gudiña también se logró estabilizar el fuego de la parroquia de Barxa, en el que ardieron 90 hectáreas. Sin embargo, se reactivó el foco de Pentes, donde ya han ardido 240 hectáreas. En el concello pontevedrés de Cerdedo-Cotobade se estabilizó el foco de la parroquia de Aguasantas, donde se vieron afectadas 15 hectáreas.



El cielo, tras la escultura del Sireno de Vigo. óscar vázquez



El humo era notorio en el puerto de Vigo. óscar vázquez









Fuente: Copernicus (Servicio de Monitoreo Atmosférico de Copérnico)

## Tráfico detectó cada día del verano a 67 conductores con exceso de alcohol

Pere Navarro advierte que con la nueva tasa «no se podrá beber nada»

JOSÉ MANUEL PAN

REDACCIÓN / LA VOZ

La reducción del límite de alcoholemia para conducir que el Gobierno quiere implantar en España supondrá un importante cambio en las costumbres de muchos conductores. La bajada de la tasa actual de 0,5 gramos en sangre (0,25 en la prueba de aire) a 0,2 (0,10 en aire) equivale en la práctica a la aplicación de la tolerancia cero con el alcohol, ya que los expertos médicos coinciden en que el consumo de una sola cerveza puede significar un positivo en alcoholemia, con el precinto del coche en la misma carretera y la consiguiente multa y pérdida de puntos.

El propio director general de Tráfico, Pere Navarro, lanzó esta semana la advertencia de que con la futura tasa máxima de alcohol «no se podrá beber absolutamente nada». Por eso, el cambio social será importante, porque son muchos los conductores que todavía siguen poniéndose al volante pese a haber consumido alcohol en exceso. En la última campaña específica de vigilancia del alcohol, realizada en pleno verano, entre el 19 y el 25 de agosto, los agentes de la Guardia Civil de Tráfico descubrieron en Galicia a 471 conductores que circulaban con tasas superiores a las permitidas en la actualidad. Eso significa que, cada día del verano, 67 automovilistas salieron a la carretera tras haber consumido más alcohol del permitido. Son los que han sido interceptados, pero se sabe que son mu-



Control de alcoholemia en Guísamo. PACO RODRÍGUEZ

chos más los que conducen por encima de los límites y que consiguen eludir los controles de alcoholemia gracias a los avisos entre conductores a través de mensajes en grupos de WhatsApp y en las redes sociales con la ubicación de las patrullas. Es una de las quejas de la DGT y de la propia Guardia Civil, que lamentan que su trabajo de vigilancia de la carretera se vea alterado por esos chivatazos que hacen que conductores que no están en buenas condiciones por haber be-

bido en exceso eviten el control y sigan circulando por la carretera poniendo en riesgo al resto de los usuarios de la carretera y a ellos mismos. En la Dirección General de Tráfico ya están buscando la forma de prohibir ese tipo de avisos, que se pusieron de moda hace años en Galicia y que ya se están extendiendo a otras zonas de España.

La decisión de bajar el límite de alcohol responde a un intento de reducir la siniestralidad mortal. Los estudios de Tráfico revelan una cierta relajación respecto al alcohol y que es una de las causas de muchos accidentes graves, pues «aparece en más de la mitad de los siniestros de tráfico como determinante del siniestro», como aseguró el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, la pasada semana. El ministro también expuso que la medida responde al elevado número de peticiones de asociaciones de víctimas a favor de reducir el límite de alcohol.

El director general de Tráfico confía en que bajar la tasa máxima contribuirá a reducir el número de muertes en la carretera, con una cifra que lleva meses estancada. «No podemos resignarnos ni quedarnos con los brazos cruzados contando y contando víctimas», asegura Pere Navarro, que no cree que la implantación de una tasa de 0,2 vaya a generar confusión. Al revés, porque el responsable de la DGT tiene claro que así se acaba «el debate absurdo de una cerveza sí, dos no, o una copa de vino sí, dos no. Puedes beber lo que quieras, pero, si vas a conducir, no».

#### Una tasa única para todos

Para evitar confusiones, el plan para reducir la tasa máxima de alcohol propone que el nuevo límite sea único para todos los conductores, no como sucede en la actualidad, que los noveles y profesionales tienen una tasa menor. Ahora, por ejemplo, en la prueba de aire, el máximo es 0,25 para conductores en general, y 0,15 para noveles y profesionales.

#### El 30 % de los conductores muertos en Galicia superaban la tasa máxima legal

El elevado número de siniestros graves en los que el alcohol aparece en los atestados como uno de los factores determinantes es una muestra de lo que está ocurriendo y una de las grandes preocupaciones de los responsables de Tráfico. Las autopsias realizadas a conductores muertos en accidentes de tráfico ocurridos en Galicia revelan que el 30 % superaban las tasas legales de alcohol, según los datos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses correspondientes a accidentes ocurridos en el 2023.

El año pasado murieron en las carreteras gallegas 88 personas y 56 eran conductores. De estos, 17 dieron positivo en alcohol en los análisis forenses. Todos eran varones y con una edad media de 43 años. El 52 % sufrieron el accidente entre semana y 15 de los fallecidos que dieron positivo tenían concentraciones de alcohol en sangre muy elevadas, superiores a la tasa de 1,20. El informe de Toxicología indica que cinco de esos fallecidos habían consumido también alguna droga.

#### Un informe dice que la supresión del margen de 20 km/h al adelantar redujo accidentes

Un informe de la Fundación Línea Directa, realizado en colaboración con la Fundación Española para la Seguridad Vial (Fesvial), indica que la supresión de la norma que permitía superar en 20 km/h la velocidad máxima de la vía para adelantar redujo el número de accidentes. La medida se aplicó en marzo del 2022 y ahora se sabe que el número de accidentes con víctimas en adelantamientos descendió un 6,1 %; el de fallecidos, un 8,5 %, y el de heridos graves, un 9,6 %. El estudio, que compara los datos con el año 2019, destaca que ese descenso se produce pese al poco apoyo que tiene la medida, ya que solo un 19 % de los conductores españoles la aprueban (un 25 % en Galicia), y el 46 % aseguran que no la cumplen (40 % en Galicia).

El informe también señala que el 53 % de los gallegos reconocen que alguna vez adelantaron sobrepasando el límite de velocidad y, el 32 %, que lo hicieron en línea continua.

#### Tolerancia cero con el alcohol

Manuel López-Rivadulla a conducción bajo los efectos del etanol o las drogas, aunque no la única, es una de las principales causas de accidentes viales en todo el mundo. Ante esta realidad surge el debate sobre la implementación de políticas de tolerancia cero, que implican sanciones ad-

ministrativas o penales ante cualquier nivel de consumo detectado en los conductores.

La decisión del Ministerio del Interior de reducir los niveles de etanol en sangre constituye un hecho por el que debemos felicitarnos, ya que debe ser un primer paso para avanzar paulatinamente hacia una política de tolerancia cero frente al consumo de etanol y drogas en los conductores, lo cual es crucial para mejorar la seguridad vial. Es conocido que naciones de nuestro entorno han experimentado una notable disminución en los accidentes de tráfico relacionados con el consumo de sustancias, demostrando la efectividad de esta decisión.

Avanzar hacia ese objetivo puede ser un factor contribuyente para mejorar la seguridad en las carreteras, y también enviaría un mensaje claro sobre la importancia de la responsabilidad al volante. En definitiva, la tolerancia cero es un paso necesario hacia la reducción de accidentes y la protección de vidas en todos los sectores de la población, pero sobre todo en aquellos con alta perspectiva de vida, que son los que más afectados están por este drama.

Los defensores de esta política, entre los que me encuentro, planteamos que el etanol y las drogas, incluso en pequeñas cantidades, alteran la capacidad de reacción, la percepción y el juicio de los conductores. Por tanto, cualquier consumo pone en riesgo la seguridad de todos en las carreteras. Estudios demuestran que la tolerancia cero puede reducir significativamente las tasas de accidentes fatales, y constituye un efecto disuasorio relevante.

Sin embargo, los detractores consideran que estas políticas pueden ser demasiado estrictas, particularmente en el caso del etanol. Argumentan que permitir un consumo mínimo (por ejemplo, hasta 0,5 g/l de etanol en sangre) es razonable, y que la aplicación de la tolerancia cero podría llevar a sanciones injustas para quienes no representan un riesgo real. A mi juicio, esto es una gran equivocación; por debajo de esos valores, el riesgo puede ser pequeño cuando en un determinado trayecto no se tiene que tomar ninguna decisión relevante (frenar ante la presencia de un obstáculo repentino, tomar decisiones rápidas...), pero es significativamente elevado cuando sí tenemos que decidir.

En conclusión, el paso dado por el Ministerio del Interior es un avance en la lucha por la minoración de accidentes, y no se puede hacer demagogia con achacar a esta importante decisión el considerarla como un procedimiento recaudatorio.

Manuel López-Rivadulla es catedrático emérito de Toxicología. Facultad de Medicina. Universidade de Santiago.

### «Isto é un pau moi grande, aínda non o podemos crer»

Carballo y Coristanco despiden a Óscar García y Marcos Porteiro, los dos amigos y compañeros de trabajo fallecidos en el accidente de la N-6 en el Bierzo

#### **MELISSA RODRÍGUEZ**

CARBALLO / LA VOZ

Óscar García Tasende tenía 49 años, aunque por su carácter alegre y afable son muchos los que se refieren a él, de forma cariñosa, como «o rapaz». Es una de las víctimas del accidente de tráfico en el Bierzo, que dejó tres fallecidos y un herido grave el lunes. Los cuatro estaban ligados a una empresa de Carballo, de donde era originario Óscar, que fue enterrado ayer. Marcos Porteiro Iglesias, de Coristanco y 43 años, también recibió sepultura en Coristanco.

Los dos eran veteranos en Pinturas Gis, una firma con actividad por toda España en el ámbito industrial, motivo por el que

ra de casa. Sin embargo, eso no era excusa para Óscar, que siempre estuvo muy presente en la vida familiar, de amistades y también a nivel vecinal en Entrecruces, su parroquia natal, además de en otros puntos de la localidad carballesa. Allí residía y solía frecuentar los bares con su gemelo (tenía otro hermano más) y los colegas. Algo que lo caracterizaba era su sonrisa. «Sempre ía cun sorriso, rindo. Era moi sociable, coma da casa», recordaba Javier Calvelo, de la taberna que lleva por nombre su apellido y que cerró recientemente por la jubilación de sus padres. El carballés integró la peña del bar, con la que probaban suerte en la Primitiva hasta el cierre.

solían pasar largos períodos fue-



Despedida de Óscar García en la iglesia de Entrecruces, en Carballo.

Óscar estaba muy apegado a su familia y era uña y carne con su hermano gemelo, como el propio Roberto explicaba a La Voz. Evaristo Gende, fundador junto a su esposa del bar Taboada, recordaba ayer, a los 81 años, a su vecino como muy simpático y bromista, además de un trabajador incansable, rasgo que otros conocidos también le atribuven a Marcos Porteiro. Este último también se dejaba ver por las tabernas de Entrecruces, dada la proximidad al lugar del que era natal, en Erbecedo. Además, mantenía muy buena relación con su compañero Óscar. «É un rapaz que sem-

pre o acordo traballando, coñecíao dende moi novo», contaba Evaristo, ya jubilado.

García Tasende también era socio de la nueva asociación de vecinos parroquial, San Xens, para profesar su apoyo a la directiva. «Nunca estaba enfadado, sempre de cachondeo. E quería invitar a todo o mundo», comentaba Noelia Reyes, con quien coincidía a menudo en los locales. «Para Entrecruces foi un pau moi grande, aínda non o podemos crer».

Ambos fueron velados en el mismo tanatorio de Carballo, con mucho tránsito de personas desde el martes.



Imagen del ciclomotor. E. PRESS

#### Muere un hombre de 58 años en Vigo al caerse de la moto

E. V. P. VIGO / LA VOZ

Un hombre de 58 años murió ayer al salirse de la vía y caerse de la motocicleta en que circulaba por la avenida de Castrelos, en Vigo. La caída se produjo a la altura del número 335 de la avenida de Castrelos y, tras el suceso, el hombre quedó inconsciente en el suelo. Fue asistido por sanitarios del 061 que acudieron en una ambulancia de soporte avanzado vital y le hicieron, sin éxito, maniobras de reanimación cardiorrespiratoria. Los agentes de Atestados investigan las causas del accidente.



### El electorado de PP y PSOE es proclive a las fusiones, y el del BNG las rechaza

Las alcaldesas de Santiago y Teo se oponen a la unificación de sus concellos

MANUEL VARELA

SANTIAGO / LA VOZ

El informe con las propuestas de renovar la planta municipal gallega, elaborado por la Fundación Juana de Vega y que se presenta esta mañana en un congreso organizado por la Xunta, concluye con una encuesta en que el 83 % de los gallegos se muestran a favor de la unión voluntaria de concellos. Sin embargo, hay un espectro muy amplio sobre la idoneidad de optar por esta estrategia para mejorar la eficiencia en la gestión local. Así, el 16,7 % dicen estar «absolutamente en contra» de las fusiones, mientras que solo una décima más se sitúan al otro lado de la balanza.

Las personas a favor de la reducción se localizan especialmente entre el electorado del PP y del PSOE, observa el documento, mientras que los afines al BNG y a las confluencias de Podemos (el informe fue encargado en el 2021) tienen, a pesar de existir algunos «entusiastas», una «nula» creencia en los beneficios que aportaría la reestructuración del mapa. «Especialmente clara é a proximidade do PP aos valores a favor desa redución», observan los autores del documento, que en el PSOE advierten de un «certo peso das persoas que teñen un baixo entusiasmo».

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, comparte ese desinterés por las fusiones que, según este documento, también presentan sus votantes. «É unha proposta que leva o PP sacando da chistera cada certo tempo e ten sido un fracaso», recuerda la líder nacionalista, mencionando los dos únicos casos que han salido adelante en los últimos veinte años a pesar de la intención de la Xunta por impulsarlos: Oza con Cesuras, en el 2013, y Cerdedo con Cotobade, unidos tres años después. Los cuatro ayuntamientos contaban con alcaldes del PP.

«Se un problema teñen os concellos é o infrafinanciamento», añade Pontón, que señala a la Xunta por obligar a los ayuntamientos a asumir competencias sin aumentar las partidas para ello. «En vez de marear a perdiz, deberiamos ir ao problema de fondo dos concellos galegos, un financiamento discriminatorio: recibimos 50 euros de media do Estado; e que a Xunta asuma as súas competencias e deixe de cargárllelas aos concellos», reclama.

El PSdeG también expone ambas fusiones como ejemplos «que non deron bo resultado». Los socialistas gallegos avisan de que el «fondo do asunto» es la financiación local, lo que consideran «unha das materias pendentes do PP», al que acusan de tener como especialidad el «cargar os concellos con competencias impropias sen darlles un euro máis de financiamento».

#### **Fusiones voluntarias**

La necesidad de reestructurar el mapa fusionando ayuntamientos era uno de los puntos del programa del PP en las pasadas elecciones autonómicas. El portavoz parlamentario popular, Alberto Pazos, cree que estas son «parte da solución» ante las dificultades económicas de los municipios. «Os problemas dos concellos veñen derivados, nunha parte, polo infrafinanciamento, que ten moito que ver co seu tamaño e a planta municipal que se configura en Galicia», apunta.

Tanto la Xunta como el PPdeG insisten en que cualquier fusión entre concellos ha de ser voluntaria, algo que recalcó ayer el presidente Alfonso Rueda tras un acto en Ourense: «No que dependa da Xunta, ningunha fusión irá adiante se non son voluntarias».

#### Santiago y Teo dicen no

La mayor fusión planteada en el documento une Santiago con Teo, que crearía el tercer ayuntamiento más poblado de Galicia, con casi 120.000 habitantes. Sin embargo, ni la regidora de la capital gallega, Goretti Sanmartín (BNG), ni la alcaldesa de Teo, Lucía Calvo (PP), contemplan avanzar en ello. «Teo no está para nada en ese escenario», zanja la popular, que lo argumenta con el crecimiento económico y demográfico del ayuntamiento, donde esperan superar pronto los 20.000 habitantes. «Lo que sí apostamos es por llegar a acuerdos con Santiago y el resto de los concellos del entorno», destaca la alcaldesa, quien cree que las fusiones «son más realistas y viables en concellos pequeños» para optar a una mejor financiación.

Sanmartín considera que este debate «volve coa idea de distraer un pouco o conxunto da poboación» y evitar así hablar de la financiación municipal o el aumento del canon de Sogama y de cómo repercutirá este «nos petos dos veciños». La nacionalista aboga por la comarcalización, con servicios mancomunados, y resolver los problemas de financiación en los ayuntamientos. En el caso de Santiago, además, reivindica una mayor dotación, por el estatuto de capitalidad. «Levamos a cantidade máis baixa de todo o Estado, temos máis que duplicar», subraya.

#### Fusiones y segregaciones municipales en Galicia

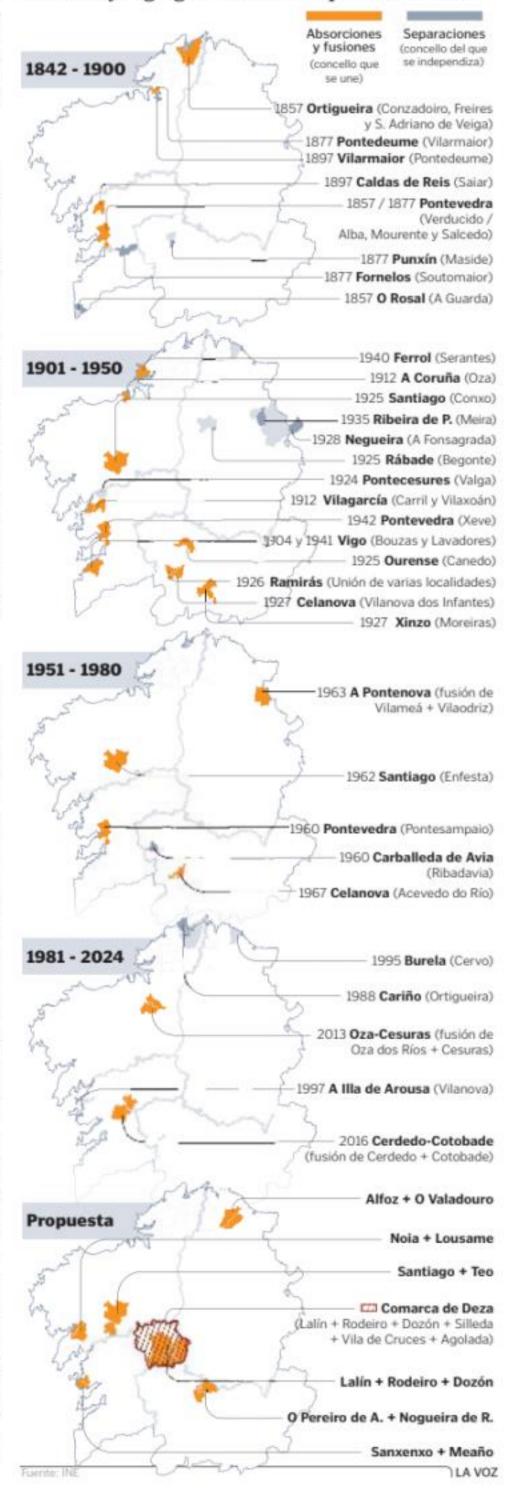

#### La posibilidad de unificar los seis concellos de Deza provoca rechazo generalizado

J. B. LALÍN / LA VOZ

El único político que parece convencido en Deza de las ventajas que aporta la fusión de municipios defiende su postura desde hace más de dos décadas. El alcalde de Lalín (PP), José Crespo, optó por la cautela en espera de conocer las conclusiones del informe que se presentará hoy sobre la planta local gallega. Pero sí destacó la rigurosidad de los expertos encargados de su elaboración y la necesidad de «alternativas distintas ás actuais, que nada teñen que ver coa cifra de veciños nin con necesidades políticas, e si con mellorar a vida dos veciños e optimizar os recursos».

Municipalista convencido, el «alcalde japonés» —con tres décadas de bagaje a sus espaldas-promovía en su etapa como presidente de la Fegamp la elaboración de un estudio para racionalizar el ámbito local. La integración de concellos permitiría, apuntaba Crespo en diciembre del 2004, superar el colapso financiero de aquellos con menos de 5.000 habitantes, que limita la prestación de servicios. El documento, encargado a la Universidade de Santiago y a la entonces Fundación Caixa Galicia, barrió para casa y ejemplificó con Deza las ventajas de esa integración en un ayuntamiento único.

Aquella iniciativa pionera salió adelante con el beneplácito del entonces presidente de la Xunta, Manuel Fraga, quien conoció dos años antes de su conclusión un avance previo del estudio. Incluso despertó el interés del presidente del Gobierno central, José Luis Rodríguez Zapatero, en un encuentro institucional con Crespo en julio del 2004. Pero el rechazo llegó de sus compañeros de partido al frente de los otros cinco municipios dezanos, todos gobernados por el PP. El tiempo fue diluyendo una posibilidad ahora reavivada, así como las voces críticas con esa fusión.

#### Cambios políticos

El marco político, además, cambió sustancialmente en Deza, con solo dos concellos en manos del PP. Desde Silleda o Rodeiro, el primero con gobierno del PSOE en minoría y el segundo en un bipartito junto al BNG, sus alcaldes rechazaron ya de plano cualquier opción de activar la fusión. En esa línea, pero con menos contundencia, se pronunciaba el regidor independiente de Vila de Cruces, e incluso el de Dozón, del PP.

1/6

Este número é indicativo do risco do produto sendo 1/6 indicativo de menor risco e 6/6 de maior risco. FONDO DE GARANTÍA, ABANCA está adherido ao Fondo de Garantia de Depósitos de entidades de crédito. O fondo garante ata un máximo de 100.000 euros por depositante e entidade de crédito.



Sobes?



\*Ata o 31/12/24 370 € brutos para novas domiciliacións da nómina/pensión/cota de autónomo. Importe mínimo: nómina/pensión 1,200 €/mes; cota de autónomo 50 €/mes, manténdoa 24 meses e asinando un compromiso de permanencia. Rendemento de capital mobiliario monetario suxeito a retención. Non acumulable a outras campañas de nómina/autónomo. Os clientes pódena domiciliar nunha conta da que sexan titulares. Se o cliente tivo a nómina/pensión/cota de autónomo domiciliada nos últimos 12 meses non terá acceso. Os non clientes deben contratar unha conta composta por conta á vista, tarxeta de débito, tarxeta de crédito (suxeito a análise de risco da entidade), Tarifa Plana de ABANCA Seguros, Banca a Distancia (inclúe o servizo de e-correspondencia) e servizo de avisos por correo electrónico.



Imagen de la planta de Sogama en Cerceda. ANA GARCÍA

#### Sogama ampliará su actividad con la recuperación de restos textiles hasta el 2030

M. R. CARBALLO / LA VOZ

La Sociedade Galega do Medio Ambiente (Sogama), con sede en Cerceda, tiene a punto su plan estratégico para el período 2024-2030, según avanzó ayer su presidente, Javier Domínguez Lino. Las líneas principales pasan por la transformación digital, la descarbonización, la economía circular y la gestión de nuevas fracciones de residuos. Respecto a esto último destaca la apuesta de la compañía pública por ampliar su actividad con la recuperación de textil.

La empresa quiere ganar en eficiencia y eficacia, objetivos para los que apostará por la inteligencia artificial y la robotización. También pretende la descarbonización de los procesos industriales, y para ello sustituirá el uso de gas natural por un combustible renovable, potenciando al mismo tiempo el uso del ferrocarril para el transporte de residuos. Por último, fomentará la plena incorporación de la economía circular, pasando del tratamiento de residuos a la generación de recursos.

#### El canon por tonelada

En pleno debate por la actualización del canon de Sogama para este año y el próximo, Domínguez expuso que las medidas adoptadas por el Estado implicaron agilizar el plan. En este sentido, además de recordar que el canon continuará siendo el más barato de Galicia y uno de los más bajos de España, animó a los concellos a reducir la producción de residuos y a hacer una correcta recogida selectiva en origen para reducir los gastos de la factura en cerca de un 50 %.

En ese reto de autosuficiencia, una de las primeras acciones ha sido la colocación de 3.332 paneles fotovoltaicos sobre el almacén de combustibles derivados de residuos.

## Un infarto tras 27 años atendiéndolos: «Pensé que a mí no me podía pasar»

Carlos Prados, del 061, sin secuelas gracias a la reacción de su familia

ÁNGEL PANIAGUA

VIGO / LA VOZ

Carlos Prados sale de la ducha y se nota fatigado. Lleva unos días atado a un catarro y por la mañana ha salido a hacer deporte, así que trata de no darle importancia. Al fin y al cabo, lleva 27 años como enfermero del 061: no va a ser la primera vez que tenga que obviar las exigencias de su cuerpo. Su hija y su mujer telefonean desde el coche. En unos minutos lo recogerán a él y a su hijo Diego y se irán a comer, para celebrar esa jornada. Carlos ya no recuerda nada más del Día del Padre de este año.

Olga Prados mata el tiempo con el móvil sentada al volante del coche, junto a su madre, mientras esperan. Han aparcado delante de la casa familiar, en Bertamiráns (Ames). La joven lleva una temporada trabajando en las urgencias del Hospital Clínico de Santiago como enfermera. Un golpe repentino las sobresalta. Levantan la cabeza de la pantalla y observan que la puerta de casa está abierta. La madre le dice que salga del coche. Tal vez el perro se haya dado un golpe.

Olga Nieto arrastra unas muletas desde que hace dos meses la operaron de la rodilla. No puede conducir. Como Carlos, es enfermera de ambulancia en la base del 061 en Santiago. Cuando su hija sale del coche, le da un vuelco el corazón. «¡Es papá, es papá!», grita la joven. Olga abre la puerta asustada y se encuentra a su marido tirado, convulsionando. Se queda descolocada. «Llama ya», apremia a su hija.

Fernando Souto va dentro de una ambulancia que vuela por la carretera rumbo a Bertamiráns. Son las 14.00 horas del 19 de marzo del 2024 y la central ha movilizado a la base de Santiago. Un hombre de unos 50 años está tirado en el suelo, con convulsio-



Carlos y su hija Olga, en el centro, con el resto de los compañeros de la ambulancia. SANDRA ALONSO

nes. Es posible que haya entrado en parada cardíaca, pero no está claro. El médico está acostumbrado a la tensión de estos casos. Nunca se sabe qué se va a encontrar. En las paradas extrahospitalarias, solo uno de cada cinco pacientes sale adelante sin secuelas, porque no hay nadie que empiece las maniobras de reanimación. El equipo va concentrado. Durante el trayecto, el conductor coge el teléfono. Al otro lado de la línea suena, con precisión, la voz de su compañera Olga. «Es Carlos», informa, «está muy mal».

Las dos Olgas reaniman a Carlos con profesionalidad, tratando de ahuyentar todos los miedos, que han llegado como un terremoto. En cuanto han notado que las convulsiones cedían y el hombre dejaba de respirar, la hija se ha puesto a hacer las compresiones en el pecho; la madre, el boca a boca. No hay duda de que es una parada cardíaca. Las convulsiones son precursoras de algunas paradas, se producen porque está dejando de llegar oxígeno al cerebro. Los vecinos se arremolinan en torno. Ellas, a lo suyo. La sirena de la ambulancia suena a los diez minutos, que les parecen eternos. Se apartan y dejan hacer. Olga madre pide perdón a sus compañeros.

Pero esos diez minutos lo han cambiado todo. «Ellas lo hicieron todo bien», dice el médico Fernando Souto, «la alerta precoz, las maniobras iniciales de soporte vital básico de calidad, y, luego, se completó con la desfibrilación precoz y los cuidados posteriores en el hospital». Esa reanimación inicial permitió que la asistencia que vino después —las descargas al pie de la ambulancia y el tratamiento del infarto en hemodinámica del Clínico— tuviese éxito.

Carlos no tiene secuelas. Ni una. Hoy se cumplen seis meses de su infarto. La semana pasada volvió a su puesto de trabajo, anda en bicicleta, va al gimnasio y trata de no darle vueltas a la cabeza. «No tengo miedo a morir, lo he visto tantos años... La gente se muere; mientras vivamos, hay que disfrutar», reflexiona.

«Esto es algo que no te esperas», dice Olga Nieto seis meses después, recordando todavía con emoción aquellos momentos agónicos. «Yo llevaba 27 años viendo esto desde el otro lado y pensando que no me podía pasar a mí ni de coña», confirma Carlos. «Yo solo pensaba en ese cerebro, ¿y si no lo hice bien, si no ventilé bien?», añade la hija.

Fernando Souto opina que falta mucha concienciación acerca de lo importante que es conocer las maniobras de la reanimación cardiopulmonar básica (RCP). Cree que debería enseñarse en los colegios. Carlos y Olga formaron a sus hijos desde pequeños. Esa formación le salvó la vida. Dos días después, en el hospital, ya con menos sedación, Carlos se despertó junto a su mujer.

—¿Dónde estoy? ¿Qué pasó?

—Que me has dado el susto de mi vida.

### Va a un supermercado en Ribadeo, hace una compra de 2 euros, paga con un billete de 100 y estafa 600

S. C. RIBADEO / LA VOZ

Una mujer acudió a un conocido supermercado de Ribadeo, situado en el área comercial de Vilar, y compró un artículo por 2 euros, pagó con un billete de 100 y logró confundir con cambios a la cajera hasta hacerse con 600. La mujer, denunciada por el comercio, está acusada de un delito de estafa por la Fiscalía, que pide para ella 18 meses de prisión y una indemnización de 600 euros.

Así lo recoge la Fiscalía de Lugo en su escrito: «La acusada acudió al hipermercado situado en Ribadeo. Aprovechando la notable afluencia de público se aproximó a una caja en la que había cola, donde se encontraba trabajando como cajera NNN [el documento judicial no la identifica]. La acusada, obrando con ánimo de ilícito enriquecimiento, pagó un artículo de aproximadamente 2 euros con un billete de 100. Cuando la cajera le devolvió el cambio, la acusada comenzó a pedirle que le cambiara una serie de billetes hasta el punto en que logró confundirla, haciéndose con una cantidad de 600 euros. La acusada hizo suyo el importe

ilícitamente obtenido».

«El hipermercado se muestra parte y reclama el abono de las indemnizaciones que pudieran corresponder por estos hechos». En ese caso, esos 600 euros. El fiscal considera que se trata de un delito de estafa. Entiende la Fiscalía que «procede imponer a la acusada la pena de 18 meses de prisión».







Foto de familia en la presentación del proyecto. xoán a. soler

#### Quince municipios del Camino Francés tendrán puntos de conteo de peregrinos

SANTIAGO / LA VOZ

El Museo das Peregrinacións de Santiago acogió ayer la presentación del proyecto Camino Francés: Camino 360°, que permitirá disponer de datos en tiempo real de los peregrinos que recorren la ruta a través de los municipios de Camponaraya, Villafranca del Bierzo, Trabadelo y Vega de Valcarce, en León; y de O Cebreiro, Triacastela, Samos, Sarria, Paradela, Portomarín, Monterroso, Palas de Rei, Melide, Arzúa y O Pino, en Galicia. Estos últimos integran la Mancomunidade de Municipios Galegos do Camiño Francés, la entidad que ha recibido para la iniciativa cerca de un millón de euros del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, procedentes de fondos europeos Next Generation, según indicó la subdelegada del Gobierno María Rivas.

Santiago Paz, responsable de la empresa Dos Espacios que desarrolla el proyecto, explicó que en cada uno de esos quince ayuntamientos habrá una cámara, que funcionará como un sistema de aforo que dará cuenta de los peregrinos que pasan, en un «sistema de reconto con información veraz de canta xente está facendo o Camiño en cada franxa horaria e cada día». De este modo será posible anticiparse a posibles situaciones de saturación. Paz explicó que desde hace dos años trabajan en colaboración con la Universidade de Santiago en un algoritmo de estimación de caminantes, pero el paso adelante es que ahora serán datos reales: «Será o primeiro Camiño cunha plataforma de destino turístico intelixente».

#### Patrimonio de la ruta

El tercer apartado es una recreación con cámaras 360 —similares a las que emplea Google Street View— de recursos patrimoniales culturales, artísticos y naturales de la ruta. Por ejemplo, el claustro menor del monasterio de Samos, «que é unha xoia», destacó. Los caminantes podrán consultarlo en pantallas táctiles que se colocarán en cada municipio y funcionarán a modo de oficinas virtuales de turismo, y se dispondrá también de una aplicación. Se espera que estén operativas en octubre.

El director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, indicó que el proyecto se incardina en la apuesta de la Xunta por utilizar la tecnología para avanzar en un Camino de Santiago cada vez más sostenible y que se alinea con diferentes medidas en este eje dentro del Plan Director dos Camiños de Santiago 2027. Avanzó que el Plan Xacobeo Next Generation dispone de una inversión global de 39,1 millones, con gestión directa de la Xunta de más de 31.

#### Cartografía digital

En ese marco, Turismo de Galicia tiene en marcha un proyecto de digitalización de elementos de la Rede dos Camiños a Santiago en Galicia mediante una cartografía digital de todas las rutas para identificar y vectorizar con precisión los diversos elementos territoriales. Incluye un vídeo 360 georreferenciado para cada itinerario jacobeo.

María Rivas se refirió al proyecto Camino Francés: Camino 360° como un ejemplo del proceso de transformación del sector turístico que impulsa el Gobierno estatal, destacando una inversión histórica en Galicia de 200 millones de euros en cuatro años. La subdelegada entiende que la apuesta por la digitalización, la información y la inteligencia artificial de la iniciativa «aportará un plus para as persoas camiñantes, pero tamén unha potente ferramenta para os xestores turísticos».

La presentación contó con la presencia de representantes de los municipios gallegos y leoneses que impulsan la iniciativa, con participación de cinco de ellos en una tertulia inicial dando su visión del Camino en cada uno de ellos.

### Todas las claves para solicitar el Bono Concilia Familia de la Xunta hasta el 17 de octubre

En esta edición hay más fondos, menos documentación y un año más de edad límite para acceder a las ayudas de 200 y 500 euros

M. P. V. REDACCIÓN / LA VOZ

Desde ayer y hasta el 17 de octubre puede solicitarse el Bono Concilia Familia, que sufraga parte de los gastos que madres y padres hayan hecho para conciliar y cuidar a sus hijos durante las vacaciones escolares o en momentos puntuales durante el curso. Estas son todas las claves para pedir esta ayuda de la Xunta.

#### ¿A quién va dirigido?

Pueden solicitarlo las familias con niñas o niños de hasta 13 años (que los cumplan este 2024, es decir, nacidos a partir del 1 de enero del 2011), que residan en Galicia, y que hayan tenido que cubrir necesidades puntuales de conciliación por situación laboral o familiar entre el 1 de enero y el 10 de septiembre.

#### ¿En qué consiste?

Esta ayuda sufraga hasta el 75 % del pago de distintas opciones: la asistencia a servicios de conciliación colectivos como campamentos o ludotecas autorizados por la Consellería de Política Social, o la contratación de una persona empleada del hogar o de servicios de atención a la infancia en el propio domicilio ante una situación puntual.

### ¿Cuál es la cuantía de estas ayudas?

El bono alcanza un máximo de 200 euros por niño en el caso de que asistan a servicios de conciliación colectivos. Por ejemplo, una familia con un hijo que acudió este verano a un campamento podrá recibir un máximo de 200 euros; con dos hijos en ese campamento, podría llegar a recibir 400 euros, y una con tres, 600. En el caso de contratar a una persona para cuidar al niño o niños en el propio hogar, el importe máximo es de 500 euros por familia.

#### ¿Son compatibles la ayuda de 200 euros y la de 500?

La orden publicada en el DOG dice: «Cada supuesto de conciliación al que da cobertura esta orden será objeto de una ayuda dentro de las disponibilidades presupuestarias». Con todo, desde la Consellería de Política Social aclaran que ambas ayudas son compatibles entre sí «sempre que non coincidan temporalmente». Es decir, sería posible pedir la ayuda de 200 euros para el pago del campamento de verano y la de 500 si el niño se puso enfermo durante el curso y se contrató a alguien para cuidarlo. Pero, en principio, también se podrían pedir ambas ayudas si se envió a un campamento en julio y se contrató a una persona en agosto, por ejemplo.

#### ¿Qué supuestos cubre?

La ayuda puede pedirse por necesidades de conciliación durante las vacaciones escolares, pero también en momentos en que el niño se haya puesto enfermo, no haya podido acudir a la escuela y no haya podido ser cuidado por un miembro de la unidad familiar. En ambos casos, los dos progenitores (o uno, si es una familia monoparental) deben estar trabajando. También puede solicitarse para casos en los que el cuidador habitual del menor no pueda atenderlo: por enfermedad de ese cuidador habitual, por su asistencia a entrevistas de trabajo o cursos de formación, por situaciones puntuales en las que tenga que cuidar de otro familiar de hasta segundo grado de parentesco, o por situaciones puntuales de tipo laboral que impidan cuidar al niño.

#### ¿Cómo se solicita?

La solicitud solo puede hacerse por medios telemáticos, a través de un formulario disponible en la sede electrónica de la Xunta. Para presentarla es necesario contar con algún sistema de identificación o firma electrónica admitido por la Administración gallega, como por ejemplo el DNI electrónico o Chave 365.

#### ¿Qué documentación hay que presentar?

Para todos los supuestos hay que presentar la solicitud cumplimentada y una copia del libro de familia u otro documento que acredite de manera oficial la situación familiar, así como documentación que justifique el gasto realizado. Este año ya no es necesario el certificado de empadronamiento, que la Administración puede consultar directamente.

Si la ayuda se pide porque el niño, el cuidador o un pariente estuvieron enfermos, hace falta un justificante médico. Si se pide porque el cuidador fue a una entrevista laboral o un curso, también hace falta un documento acreditativo con la fecha y hora en las que se asistió.

Para las ayudas por conciliación durante las vacaciones escolares, en esta convocatoria se elimina la necesidad de justificar que los progenitores estaban trabajando durante ese período. Y, si es por una situación puntual de tipo laboral, tampoco hará falta certificado de la empresa, solo una declaración responsable del solicitante que describa la situación y su duración.

En el caso de separación o divorcio, hay que entregar el certificado de convivencia y sentencia de separación o divorcio, convenio regulador o resolución de medidas paternofiliales. En casos de adopciones, acogidas o tutelas, formalizadas en otras comunidades autónomas, también hay que adjuntar la resolución correspondiente que lo declare. También será necesaria la documentación que acredite la monoparentalidad si la expidió otra autonomía.

#### ¿Cuáles son los documentos para justificar el gasto?

Si se contrata un servicio (campamento, ludoteca, servicio de atención a domicilio...), hay que adjuntar las facturas con las fechas en las que se prestó el servicio y comprobantes bancarios que acrediten el pago. Si se contrata a una persona por cuenta ajena, o se amplía el horario de la que ya se tiene, hay que presentar el contrato de trabajo y los comprobantes bancarios de pago de nómina y cotización a la Seguridad Social.

#### Para obtener la ayuda, ¿influye cuándo se presente la solicitud?

Este es un proceso de concurrencia no competitiva. Es decir, las solicitudes se atienden por orden de llegada hasta agotar el presupuesto. Así que, en teoría, cuanto antes se pida, mejor.

#### ¿Cuál es el presupuesto total del programa?

La Xunta destina a esta convocatoria 2,66 millones de euros (1,1 millones más que el año pasado). Según Política Social, el objetivo es atender este año a unas 13.500 familias.

## SE BUSCA

Persona emprendedora para cambiar el mundo desde un país apasionante

**PREGUNTA POR ESPAÑA** 













#### TRES MOMENTOS CLAVES

22 de septiembre 2013 Aparición del cadáver

El cuerpo se halla en una pista de Teo, a 4 kilómetros de un chalé de su madre



24 de septiembre 2013 Detención

La Guardia Civil detiene a su madre el 24 y al día siguiente a su padre



30 de octubre 2015

Sentencia

El jurado considera por unanimidad culpables del crimen a Porto y a Basterra

#### ANIVERSARIO DE UN ASESINATO QUE CONMOCIONÓ A GALICIA

### El crimen de Asunta cumple once años con más especulaciones que dudas reales sobre los hechos

La contundencia de las pruebas contrasta con las sombras que siguen proyectando sobre el caso documentales y series

XURXO MELCHOR

SANTIAGO / LA VOZ

En la historia criminal hay otros casos de madres y padres que, juntos, matan a sus hijos, pero costaría encontrar un precedente parecido al de Asunta Basterra Porto, con una secuencia tan planificada y fría. Eso es lo que lo convierte en un crimen único, del que ahora que se cumplen once años y del que se sigue hablando con un enorme interés, azuzado por el estreno este año de una serie en Netflix que, como un documental anterior y algunos otros libros y trabajos publicados en diferentes soportes, aviva unas especulaciones sobre la culpabilidad de los dos condenados, Rosario Porto y Alfonso Basterra. Pero estas especulaciones no se corresponden con la contundencia del relato que fue declarado probado en el juicio y que corroboró en última instancia el Tribunal Supremo al resolver el recurso de casación.

Asunta tiene 12 años cuando el 21 de septiembre del 2013 la matan sus padres, que se habían divorciado en enero de ese año. Su cadáver aparece al día siguiente en una pista forestal en el lugar de Feros, en Teo, a unos cuatro kilómetros de la casa que Rosario Porto había heredado de sus

padres en otro punto de ese concello, Montouto. No está tirada de cualquier manera, sino depositada con cuidado en el suelo, un detalle que denota que quienes la habían dejado allí la conocían.

La Policía Judicial de la Guardia Civil de A Coruña, que además del de Asunta ha resuelto casos tan complicados como el de Diana Quer o el de Elisa Abruñedo, toma las riendas de la investigación. Para reconstruir las últimas horas con vida de la niña, que fue adoptada en China, pregunta a Rosario Porto, que en su primera versión relata que ese día los tres comieron juntos en casa de Basterra y que antes de las seis de la tarde la dejó sola en el piso en el que ambas vivían, estudiando en su habitación, y que ella había ido a la casa de Teo a buscar unas cosas. Afirma que regresó sobre las nueve y que la pequeña ya no estaba en el piso, por lo que, tras preguntarle al padre y a varios amigos, decidieron interponer una denuncia por su desaparición.

Esa primera versión, confirmada por Basterra, que dice que él se había quedado en su casa toda la tarde leyendo, pronto se demuestra falsa. Los guardias que revisan las cámaras de videovigilancia de la zona detectan el coche de Rosario Porto en su viaje hacia Teo. La sorpresa es que no va sola. En el asiento del acompañante hay una figura que viste camiseta blanca y que los agentes identifican con Asunta. Esa mentira, que sus versiones posteriores no consiguieron justificar, la convierten en sospechosa y llevan a su detención.

El olfato policial ya había hecho que los agentes quisiesen antes inspeccionar la casa de Teo porque estaba situada muy cerca de la pista en la que apareció el cadáver. Porto y Basterra son reticentes, pero al final se ven obligados a acompañar al chalé a los investigadores. Nada más llegar, Rosario, muy nerviosa, dice que tiene que ir al baño y se lanza escaleras arriba hacia una habitación. Uno de los guardias sospecha y la sigue. Allí encuentra una papelera en la que, para su sorpresa, hay un trozo de cuerda naranja idéntica a la que vio en la escena del crimen y con la que ataron los pies y manos de la niña. Además, hay un amasijo de papeles húmedos y una mascarilla. En uno de esos clínex después se hallará ADN de la madre y de la hija, y todo apunta a que fue el instrumento con el que se asfixió a la pequeña hasta la muerte.

La autopsia aporta también evidencias contundentes. Asunta fue drogada ese día con una dosis tó-

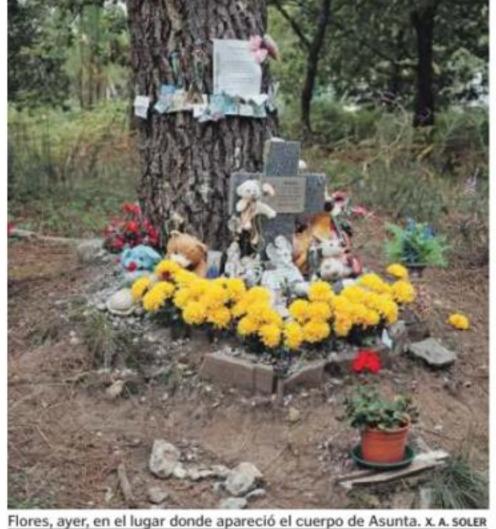

xica de lorazepam equivalente a 27 comprimidos, que le fue suministrada en la comida que los tres celebraron en la casa de Basterra y que él preparó. Eso convierte al padre en sospechoso, como también que fuese él quien comprase esos medicamentos en grandes cantidades y el que llevase a la niña varias veces completamente drogada a actividades extraescolares y no le diese importancia cuando las profesoras le alertaban de que Asunta se quedaba dormida. Decía que era porque le daban un remedio para una alergia que quedó demostrado que la pequeña jamás padeció. Y es que a la niña le habían estado suministrando ese mismo sedante desde al menos tres meses antes de la muerte.

Pero, además, Basterra también mintió. No se quedó toda la tar-

de en casa leyendo, como dijo, sino que fue visto por una amiga de Asunta junto a su hija justo antes de que Rosario la recogiera en el coche para llevarla a Teo para asesinarla. Eso también quedó probado en el juicio.

Con tal carga de prueba, sobre el caso siempre sobrevolará la incógnita de por qué unos padres que adoptaron a una niña en China la mataron tan cruelmente 12 años después. Rosario Porto se ha llevado sus secretos a la tumba, porque se suicidó el 18 de noviembre del 2020 en la cárcel de Brieva (Ávila). Alfonso Basterra sigue cumpliendo la pena de 18 años de cárcel a la que ambos fueron condenados. Guarda silencio, pero sigue afirmando que es inocente y ya ha anunciado que escribirá un libro cuando salga de la cárcel.

### Dimite un edil del PP de Ribadavia tras ser detenido por amenazar, zarandear e insultar a su pareja

OURENSE / LA VOZ

Un edil del Partido Popular de Ribadavia, Juan Carlos Fernández, fue detenido en la madrugada del lunes acusado de un delito de violencia de género contra su compañera sentimental.

El incidente tuvo lugar poco después de la una de la madrugada, cuando el concejal y su pareja se encontraban en la vía pública

en Ourense. Según relató la víctima a los agentes ante los que presentó la denuncia, su compañero la amenazó, insultó y zarandeó en la calle. Fue cuando la pareja regresó a Ribadavia, donde residen ambos, cuando la mujer dio cuenta de lo que había sucedido.

Su denuncia motivó que los integrantes de una patrulla acudieran al domicilio del edil para detenerlo, y lo trasladaron posteriormente a los calabozos. Allí pasó la noche y, según informó Europa Press, tras prestar declaración ante la jueza, el político quedó en libertad, si bien se dictó una orden de alejamiento de 300 metros de la víctima.

Tras darse a conocer los hechos ayer miércoles, desde el PP informaron de que Juan Carlos Fernández ha presentado la renuncia de sus cargos en el gobierno local y a su acta como edil. El concejal informó previamente de su decisión al alcalde, César Fernández Gil. Además, presentará su solicitud de baja en el PP, afirmando que desea tener toda la libertad necesaria para afrontar esta situación y demostrar su inocencia.



Juan Carlos Fernández.

## Santiago se planta y empieza a precintar las viviendas turísticas sin licencia

Solo entre julio y agosto, el Concello ordenó el cese de actividad de 220

R. M. SANTIAGO / LA VOZ

Santiago se ha puesto firme con las viviendas de uso turístico que carecen de licencia. Año y medio después de regular urbanísticamente su implantación, y amparado por sentencias que avalan que esa actividad no solo requiere licencia municipal, sino que no es admisible en el casco histórico, el Ayuntamiento ha mandado un mensaje claro a las que están operando sin su permiso. Más allá de las advertencias de multas y de las órdenes de cese que se vienen tramitando ya desde el mandato pasado, el bipartito que dirige la nacionalista Goretti Sanmartín ha ordenado el precinto de tres de ellas, localizadas en un mismo edificio donde rige el planeamiento del casco histórico, con lo que tampoco son legalizables.

Son las primeras entre las más de ochocientas que se estima que funcionan en la ciudad, la gran mayoría sin autorización municipal. El Rexistro de Empresas e Actividades Turísticas (REAT) de la Xunta tiene dadas de alta ahora mismo 830, pero solo 59 funcionan con la licencia expresa del Concello. Hay alrededor de 110 más que cumplen los requisitos urbanísticos para poder legalizarse, aunque deberán solicitarlo.

Las demás no podrán hacerlo, al salirse, por su localización geográfica o por su ubicación dentro del edificio -- solo se admiten en las plantas bajas-, del marco normativo que regula su implantación. Esas son el objeto de las órdenes de cese que desde hace tiempo emite el Ayuntamiento y cuyo incumplimiento ha dado pie al precintado de esas tres primeras. Solo entre julio y agosto, el servicio de Disciplina Urbanística emitió órdenes de suspensión de la actividad a más de 220 viviendas de uso turístico.

Algunas las han atendido, y así le consta al Concello después de

#### **VIVIENDAS TURÍSTICAS**

MÁS DE 800 EN EL REAT Registradas. El Rexistro de Empresas e Actividades Turísticas de la Xunta tenía inscritas ayer 830 en Santiago.

**APENAS 60 CON LICENCIA** 

Solo el 7 % legales. Al margen de estar en el REAT, el Concello exige licencia municipal para poder operar. Solo 59 la tienen.

CLAUSURADAS

Tres en un solo edificio. Las primeras precintadas han sido tres viviendas en un mismo edificio dedicado solo a esa actividad

aportarle pruebas de que están alquiladas como residencia habitual. Pero cualquiera de las que no atiendan los requerimientos municipales están expuestas a la misma suerte que las precintadas anteayer. «Calquera que teña orde de cese de actividade incumprida pode ser precintada», advertía ayer el concejal de Urbanismo, Iago Lestegás (BNG), quien afirma que el Ayuntamiento echará mano de todas las herramientas que ponga la ley a su disposición para hacer que se cumpla la legalidad urbanística. Se trata, dice, de «protexer a legalidade urbanística e o dereito á vivenda». «Temos claro que as vivendas que se dedican ao uso turístico deixan de estar dispoñibles para o mercado residencial, e isto é un problema, para esta cidade e para outras cunha presión turística forte, e para iso hai unha normativa que debe cumprirse», apuntaba Lestegás. El edil sostiene que, si lo que se busca con la normativa es ordenar, regular y limitar el uso turístico del parque residencial, «temos que facer cumprir esta normativa». Y expone que las que actúan al margen de la legalidad «teñen que cesar a súa actividade sen agardar a que o Concello o ordene».

#### Las multas coercitivas, otra herramienta de la que ya está echando mano

El precinto es un mecanismo de ejecución subsidiaria que prevé la lev ante incumplimientos de órdenes de cierre, pero no es el único que tiene a mano el Ayuntamiento, que ha empezado ya a imponer multas coercitivas. «Tamén puxemos algunha», refiere Lestegás -la más reciente de 3.000 euros-, aunque comenzarán a llegar más. El Concello revisará en las próximas semanas la situación de los expedientes que tienen órdenes de cese por incumplimiento de la legalidad, para ver hasta qué punto se han cumplido esas órdenes. Las que no lo havan hecho comenzarán a recibir esas multas, de carácter trimestral, hasta el cumplimiento de lo ordenado. La ley las fija entre los 1.000 v 10.000 euros, que se van incrementando si se mantiene la resistencia al cumplimiento de lo ordenado, explican desde el Concello, que también tiene la opción de ordenar el corte del suministro de agua y luz, aunque no ha llegado a eso de momento.



www.lavozdegalicia.es

#### La Vos de Galicia

DINDADO EN 1882 DOD HAN EEDHÁNDEZ LATODDE

#### PRESIDENTE

† Santiago Rey Fernández-Latorre

#### **DIRECTOR GENERAL**

Lois Blanco Penas

#### DIRECTOR

Xosé Luís Vilela Conde

#### SECRETARIO GENERAL

Manuel Areán Lalín

#### **DIRECTOR DE ESTRATEGIA DIGITAL**

Tomás Garcia Morán

#### SUBDIRECTORES

César Casal González (Información) María del Carmen González Castro (Web) Fernando Hidalgo Urízar (Edición)

#### JEFES DE ÁREA

Mesa Central Laureano López Fernández Cierre Jesús Flores Lojo

#### Deportes Paulo Alonso Lois

Desarrollo de audiencias Ana Moreiras Lorenzo

#### Edición Antón Fernández Pernas Economía Mercedes Mora Castaño

Edición gráfica Vítor Mejuto Seoane España e Internacional

#### Francisco Espiñeira Fandiño Galicia Rubén Santamarta Vicente

Opinión y Organización Sofía Vázquez Garcia

#### Sociedad, Cultura y Alta Definición

Mariluz Ferreiro Suárez

Suplementos Sandra Faginas Souto Ediciones Sur Diego Pérez Fernández

#### GERENTE

Santiago Pérez Otero
Directora Comercial
Natividad del Valle Garcia
Director Económico y Financiero
Roberto Diz Infante
Director de Márketing y Ventas
Rafael Sanguino Martínez
Director de Publicidad Digital
Manuel Moreno Berguer
Director de Recursos Humanos
Francisco Carabel di Paola
Director de Sistemas
Miguel Silva Gayoso

#### REDACCIONES LOCALES Y DELEGADOS

A Coruña Alfonso Andrade Lago Rda. de Outeiro, 1 - 981 180 043 Carballo Xosé Ameixeiras Lavandeira Gran Via, 84 - 981 704 220 Ferrol Andrés Vellón Graña C/ Manuel de Cal, 4 - 981 369 050 Ribeira Ramón Ares Noal Pza. Centenario, 2 - 981835009 Santiago Ignacio Carballo González C/ Salgueiriños, 44 - 981 559 100 Lugo Miguel A. Cabana Aguiar Rda. Mercedes, 31 - 982 280 710 Monforte C/ Cardenal, 1 - 982416014 Viveiro Miguel Sande Corral C/ Navia Castrillón, 19 - 982570630 Ourense Ruth Nóvoa de Manuel C/ Valle Inclán, 9 - 988366400 Lalín Francisco Javier Benito Prieto C/ Wenceslao Calvo, 5 - 986787131 Pontevedra Christian Casares Berg C/ Rosalía Castro, 30 - 986866500 Vilagarcía Serxio González Souto C/ Ramón y Cajal, 13 - 986565330 Vigo Diego Pérez Fernández Avda. García Barbón, 104 - 986268600

Edita LA VOZ DE GALICIA, S.A.

Depósito Legal C-1821-1996

C.I.F. A-15000649

Imprime Galicia Editorial, S.L.

Gerente José Ángel Cabezón Rico

Redacción, Administración e Impresión

Av. da Prensa, parcelas 84 y 85. Poligono Industrial de Sabón. 15143 Arteixo (A Coruña)

Teléfono 981 180 180

Correo electrónico redac@lavoz.es

Atención al suscriptor 900 154 218



#### Difusión controlada por OJD

LA VOZ DE GALICIA, S.A. se reserva todos los derechos como autor colectivo de este periódico y, al amparo del art. 32.1 de la Ley de Propiedad Intelectual, expresamente se opone a la consideración como citas de las reproducciones periódicas efectuadas en forma de reseñas o revista de prensa. Sin la previa autorización por escrito de la sociedad editora, esta publicación no puede ser, ni en todo ni en parte, reproducida, distribuida, comunicada públicamente, registrada o transmitida por un sistema de recuperación de información, ni tratada o explotada por ningún medio o sistema. Entidad autorizada para gestionar los derechos de resúmenes de prensa: CEDRO.



#### En Ver de Gulicia

#### PINTO & CHINTO

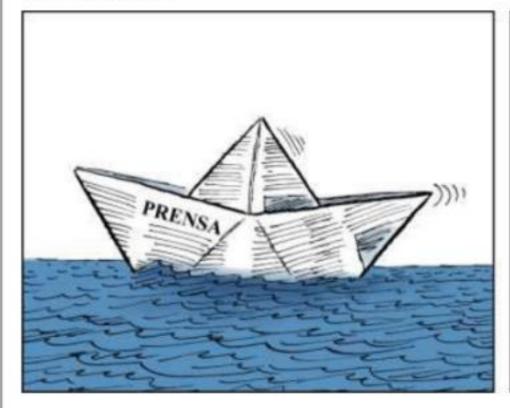



### En busca de la guerra no rentable

A TORRE VIXÍA

#### **XOSÉ LUÍS BARREIRO RIVAS**

l estudio de la guerra, el fenómeno más antiguo y persistente de la historia, se centró en dos perspectivas parciales: el arte de guerrear, que ya estaba avanzada en tiempos de Temístocles; y el concepto jurídico de guerra, sobre el que giraron las especulaciones renacentistas sobre la guerra justa, el derecho de guerra y la construcción de la paz. Pero la guerra no se detuvo jamás.

En los años 60 se abrió una nueva perspectiva del problema, vinculada a la ciencia política, que estudia las condiciones en las que las naciones optan por la guerra, las políticas de defensa, el papel de los organismos internacionales, la potencia destructiva del armamento moderno y la presencia de las democracias en el contexto internacional. Y a esa especialidad se le llama Polemología, un neologismo que aparece en el libro de Gaston Bouthoul Le phénomène guerre (1964). Por eso me permito interpretar el ataque perpetrado por Israel contra los milicianos de Hezbolá, a través de buscadores, como un punto de inflexión en el fenómeno guerra.

Tras la última experiencia de las guerras carniceras -largas extensas y destructivas- que fueron las guerras mundiales, el desarrollo de las armas nucleares puso fin a los enfrentamientos entre las grandes potencias, convencidos como estamos de que un choque entre EE.UU. y Rusia tendría para el ganador las mismas consecuencias que para el derrotado. Por eso hemos derivado, en una primera fase, hacia guerras menores, externalizadas y controlables, que sirven de amortiguador contra las guerras imposibles. Y el martes se puso de manifiesto otro ¿avance? que ya había enseñado sus formas y cuya esencia consiste en hacer las guerras con armas sofisticadas y selectivas que permiten atacar a las burocracias militares de alta graduación, e incluso a las altas autoridades de las potencias enfrentadas, sin hacer de la soldadesca la carne de cañón que diezmaba y agotaba las naciones.

La precisión de las armas modernas per-

mite que el dolor de la guerra llegue por igual a soldados y generales, a políticos que a marginados, y pone en escena el sempiterno deseo de escenificar el conflicto en personas y hechos muy representativos — en plan Ivanhoe— para evitar las aberraciones que llevaron a Europa a despreciar el dramático coste de la parte baja de la sociedad —batallas del Somme, Verdún, Stalingrado o Normandía—, que los dirigentes consideraban fábricas de gloria, heroísmo y medallas.

La guerra es un horror sin paliativos. Pero una guerra selectiva, en la que se juegan la vida los que se benefician de ella, es menos injusta que la división entre tropa y jefes y generales. Todo apunta a que en esto estamos avanzando de tal manera —o ya son tan grandes los arsenales— que hasta los caudillos más gamberros se están haciendo prudentes. Porque a nadie le interesa que, en vez de dirigir desde un búnker la batalla de las Ardenas, venga un misil y lo mate en la cama. Porque es tan cierto que Dios escribe derecho con líneas torcidas como que el diablo escribe torcido con líneas derechas.

### ¿«No nos interesa» menos deuda?

LA QUILLA

#### FERNANDO SALGADO

a promesa de condonar 15.000 millones de deuda contraída por Catalu-▲ ña con el Estado, fruto del acuerdo firmado por PSOE y ERC, motivó en su día un aluvión de críticas. Las comunidades gobernadas por el PP pusieron el grito en el cielo, y no sin razón: suponía descargar la losa que aplasta las cuentas públicas catalanas en la mochila del Estado, que somos todos, incluidos los gallegos. Pero la crítica comenzó a esfumarse en cuanto el Gobierno se ofreció a extender la quita a las demás comunidades autónomas de régimen común. Y ahora hemos alcanzado la cima del absurdo: ninguno de los críticos de antaño quiere para sí el privilegio concedido a Cataluña. Su posición, antes de impuestos políticos, resulta incomprensible: ¿qué ciudadano con dos dedos de sentidiño se opondría a que el banco le perdonase parte de su deuda?

Alfonso Rueda acaba de decirlo en un foro organizado por un diario madrileño: a Galicia «no le interesa» la condonación de la deuda. Y así se lo hará saber mañana al presidente Sánchez si en la reunión bilateral sale el tema. Galicia «no tiene un problema» con la deuda, a diferencia de Cataluña, que está «ahogada en intereses». Cierto en términos comparativos. La deuda de Galicia se eleva al 16,2 % del PIB, porcentaje inferior a la media autonómica, y la de Cataluña, cuarta de España tras Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Murcia, al 31,1 %. La Generalitat pagará este año solo en intereses -estimación de Fedea-la friolera de 1.607 millones de euros. La Xunta de Galicia, 308 o 188,8 millones, según tomemos como referencia la estimación de Fedea o la dotación presupuestaria para gastos financieros. Los números desmienten a Rueda cuando afirma que «no nos conviene» transferir deuda al Estado: una quita del 70 %, similar a la prevista en Cataluña, permitiría a la comunidad gallega ahorrar entre 132 y 215 millones de euros solo en este año. «Si hay dinero, prefiero que se invierta en otras cosas», sostiene absurdamente el presidente de la Xunta: precisamente, el beneficio de la quita es que te proporciona dinero para «otras cosas».

Carlos Mazón, presidente de la comunidad autónoma más endeudada de España, también se opone a que le perdonen su deuda. Considera que la quita parcial «solo es un parche», «tiritas para alguien que se desangra». En esto le doy la razón: con una deuda de 58.000 millones, 41,5 % del PIB regional, que le costará este año cerca de mil millones en intereses —previsión de 976 millones—, la hemorragia existe. Pero no se comprende que, en esa situación límite, Mazón renuncie al parche de una quita que le permitiría ahorrar momentáneamente más de 600 millones de euros al año.

No nos engañemos. No es que a Rueda, Mazón y demás presidentes autonómicos no les interese una quita ni aligerar la pesada mochila de la deuda, sino que les interesa más dejar a Sánchez colgado de la brocha. Pero en esta batalla les auguro escaso éxito. Pronto verán cómo el frente se resquebraja y lo hará, obviamente, por la parte más frágil: la Comunidad Valenciana.

### Arde Portugal

AO FÍO

#### ANTONIO RIGUEIRO RODRÍGUEZ

Catedrático emérito da Universidade de Santiago e presidente da Asociación Forestal de Galicia

n centenar de focos activos, máis de cen concellos en perigo máximo de incendio, poboacións evacuadas, varios falecidos e moitos feridos, vías de comunicación cortadas, colexios pechados... Unha situación dramática, «moito difícil», como a definen as autoridades do país veciño e irmán, que agradecen a colaboración da UE e doutros países, entre eles o noso.

Hai circunstancias meteorolóxicas que cando coinciden varias delas favorecen os incendios forestais de grandes dimensións, facéndoos dificilmente controlables: temperaturas de máis de 30 graos centígrados, humidade atmosférica inferior ao 30 %, vento de velocidade superior aos 30 quilómetros por hora, máis de 30 días sen precipitacións. É a coñecida «regra dos 30».

Moi poucos son os incendios que derivan de causas naturais, coma os lóstregos, boa parte deles son intencionados ou consecuencia de neglixencias no uso do lume en prácticas agrícolas, gandeiras ou forestais. Cunha árbore pódense facer milleiros de mistos... e cun misto pódense

queimar milleiros de árbores. A meteoroloxía adversa pode ser necesaria para que se produzan incendios na cantidade e coa intensidade dos que están arrasando Portugal, pero non soe ser suficiente. Ten que haber combustible e ten que haber quen lle prenda lume. Por desgraza, en moitos montes portugueses, sen ordenación nin planificación, abunda a biomasa nos estratos arbustivo e arbóreo, e dominan neste último masas extensas. sen solución de continuidade, de especies arbóreas pirofitas, que arden ben e propagan eficazmente os lumes de copas. E, tamén por desgraza, parece que abundan os desalmados dispostos a prenderlle lume ao monte e a reducir o país a borralla, e con frecuencia aos poucos que collen sáelles barato.

Existen en Portugal outros importantes factores de risco de incendios forestais: a recesión demográfica no medio rural, o envellecemento da poboación e o abandono das explotacións agrogandeiras, a escasa valoración do monte por parte da sociedade, a desaparición das masas naturais de árbores autóctonas caducifolias que fan un importante papel de cortafogos...

Tras do lume salvaxe so queda desolación, desaparecen a fauna, os fungos, os microorganismos, o tapiz vexetal e os horizontes orgánicos do perfil edáfico, e o solo mineral, que tardou en moitos casos centenares ou milleiros de anos en formanas; tamén polo sentimento de impotencia e derrotismo que xera nos propietarios forestais, que se resisten a investir nos seus montes por temor a que os seus aforros se convertan en cinza.

Sería desexable, sen esquecer a vixilancia, detección e extinción, prestar unha maior atención á prevención, incrementando e mellorando accións de sensibilización, comunicación e outras de carácter policial e xudicial, ademais da silvicultura preventiva. Hai que poñérllelo difícil aos incendiarios facendo que o monte sexa difícil de queimar e, se se produce o lume, que sexa doado de atallar. En parte niso consiste a prevención... en apagar no inverno os lumes do verán seguinte.

#### marse, queda exposto á erosión coas chuvias que virán posteriormente -estímase que en moitos casos no semestre seguinte ao incendio se perde o 90 % do solo-, anegando e enlodando vilas, reducindo a calidade das augas e comprometendo os bancos marisqueiros da costa. As perdas económicas son moi importantes e a incidencia social é especialmente preocupante, e non só polo desasosego e pola triste e lamentable perda de vidas hu-

#### Maduro fabrica un enemigo exterior

LA MIRADA

#### **ENRIQUE CLEMENTE**

icolás Maduro está tirando del primer curso del manual del perfecto dictador: fabricar un enemigo exterior para reducir la presión internacional que soporta tras haber amañado unas elecciones que ningún país democrático reconoce. Esta vez le ha tocado a España. Primero fue la votación del Congreso a favor de considerar al opositor Edmundo González presidente electo; luego, el comentario de Margarita Robles calificando de dictadura al régimen chavista. La reacción de Caracas, totalmente sobreactuada, ha sido amenazar con romper relaciones con Madrid y detener a dos supuestos espías del CNI que estarían involucrados, junto a la CIA, en un complot para desestabilizar Venezuela y a los que ha llamado terroristas. De momento, el régimen chavista no ha presentado una sola prueba. De lo que sí las hay es de que el Gobierno de Maduro está cometiendo un crimen de lesa humanidad contra la oposición pacífica, según la misión de Naciones Unidas enviada a Venezuela.

Con esta técnica de tinta de calamar consistente en una retórica antiespañola de un país, Venezuela, que se rebela contra el antiguo y malvado imperio español, y la denuncia de fantasmagóricos golpes de Estado, Maduro pretende unir a los venezolanos frente a una amenaza exterior y consolidarse en el poder tras el fraude electoral. Lo que confirma el hecho de que no haya presentado las actas de las votaciones, como le han exigido desde líderes de la izquierda latinoamericana como Lula, Petro, Boric, Pedro Sánchez o la UE. Puede que reconocer a Edmundo González como presidente al margen de la posición común europea o llamar dictadura a una dictadura no sea lo más diplomático en unas relaciones internacionales en las que rige la realpolitik. De hecho, a nadie se le ocurre llamar dictadura a China (que lo es, y feroz) cuando Sánchez o Juanma Moreno Bonilla visitan un país con el que España mantiene importantes vínculos comerciales; o a Catar cuando el emir viene a Madrid cargado de millones de dólares en inversiones y el rey lo agasaja; o a Emiratos Árabes Unidos, en cuya capital, Abu Dabi, vive el emérito Juan Carlos I. Pero las salidas de tono de Maduro y sus lacayos deben ser respondidas como se merecen, dentro de los márgenes que permite la diplomacia. Ya está bien de aguantar bravuconadas y amenazas de este autócrata.

Maduro, cada vez más aislado internacionalmente, ha recurrido a la represión y la fabricación de un enemigo exterior. Justamente lo que hace un dictador cuando está acorralado. El viejo truco para consumo interno.

### Ruedas de prensa con preguntas

**ESTADO BETA** 

#### SOFÍA VÁZQUEZ

n pleno caso Begoña Gómez, Pedro Sánchez acaba de sacar de la chistera un sutil «plan de acción por la democracia». Quiere acabar con «el fango» y todas sus «máquinas». Aboga por la transparencia de instituciones, medios de comunicación y judicatura. No voy a entrar. Pero sí voy a proponer que, en aras de la transparencia, las ruedas de prensa que se convoquen desde la Moncloa y organismos adyacentes sean con preguntas que han de ser respondidas (a veces, con un sí o un no es suficiente).

También propongo que el presidente y sus ministros no se queden ensimismados cuando ven sus fotos en medios afines de la capi y que ofrezcan a toda la ciudadanía -sí, también aquella que vive en Soria, Cuenca o Badajoz- la posibilidad de que sepan lo que piensan sobre los proyectos que desarrollan en estos territorios (si es que los hay). Y, por último, sería conveniente que la ministra portavoz, el de Transportes o el diputado Patxi López comiencen a tener vergüenza por haberse convertido en títeres que repiten y repiten eslóganes como discos rayados.

### Falar coma quen tira dardos

ILUSTRACIÓN MARÍA PEDREDA

DECOTÍO

#### MARÍA LÓPEZ SÁNDEZ

número da Real Academia Galega e escritora

linguaxe posúe, entre outras moitas cousas, unha dimensión moi interesante relativa á construción do clima das relacións interpersoais. Calquera pai ou calquera nai saben isto. E tamén calquera docente. O mesmo discurso ten efectos radicalmente distintos segundo se pronuncie dun ou outro xeito. Cando algunhas persoas se sorprenden das reaccións que provocan, adoita acontecer, con frecuencia, que non teñen control sobre o modo en que se comunican ou sobre as sutilezas das relacións interpersoais, construídas esencialmente a partir da linguaxe. No xeito en que nos diriximos a alguén, no ton que imprimimos ás nosas palabras, na escolla mesma dun ou outro termo para transmitirmos unha idea, xogámonos moito do éxito dos nosos propósitos e tamén de como se nos percibe e do tipo de relacións que establecemos. Por iso, nos comezos, as mensaxes de WhatsApp foron a miúdo fonte de enfados e malentendidos, porque aínda non se estableceran un códigos de uso e non apren-

deramos a valernos das exclamacións, as emoticonas ou as vogais reduplicadas para provocarmos un determinado efecto, unha pegada emocional da mensaxe. Cando o clima comunicativo que

se establece é encerellado, cargado de improperios e de insultos, cando a linguaxe, na súa dimensión do trato ao outro, pasa a ser despectiva, hostil ou ferinte, o discurso perde credibilidade e a dialéctica (esa arte nobre que naceu canda a

democracia) deriva en espectáculo bochornoso e liorta tabernaria. Agora ben, se iso acontece, como está a ocorrer arestora na política ou nas redes, normalmente débese ao funcionamento perverso da comunicación, polo cal o aparente interlocutor non é o auténtico, senón que está instrumentalizado para dirixir unha mensaxe a outro, normalmente a unha comunidade afín, que se congrega no berro que encirra a un gladiador para que dea morte ao seu contrincante.

O político que insulta faino pensando no seu electorado (real ou potencial) e escenifica para unha audiencia. O troll que verte odio nunha rede social faino tamén procurando o seu minuto de gloria e a aquiesciencia dunha facción. Todo lonxe dos usos nobres da linguaxe.

Non direi que o insulto ou o improperio non poidan ter unha función e un contexto: o contrario sería cursilería naïf. Poden xustificarse pola ra-

bia real, espontánea e defensiva. E, no caso concreto da arte, a linguaxe procaz pode ser funcional, como demostrou Alfred Jarry a comezos do século XX. Mais se a comunicación cotiá baixa ao terreo da aldraxe hai algo que se

degrada nas relacións e na vida. Cómpre apostarmos polo bo trato e pola elevación da linguaxe, porque a contundencia e a firmeza non se asentan sobre o insulto, senón sobre os argumentos e o poder da lóxica.

#### CARTAS AL DIRECTOR

#### Reservando

Aquellos que entendemos lo público como algo que hay que mimar y dar un uso razonable vivimos una pesadilla. Triste ver cómo la juventud se ha acostumbrado a la ley del mínimo esfuerzo que el poder le repite de manera incesante. Este fin de semana he ido a Vigo en BlaBlaCar ante la imposibilidad de hacerlo en tren o bus durante toda la semana. Tres usuarios del mismo coche contaban con amargura sus aventuras para viajar. Todos pretendíamos pagar pero no encontramos asiento, pues aquellos que no pagan lo tienen reservado. Un hombre de Venezuela, que trabaja en A Coruña y vive en Ourense, nos contó que iba hasta Vigo para allí coger un autobús para Ourense, ya que desde A Coruña le había resultado imposible.

La medida del abono gratuito que ha llevado a Renfe al desastre y a muchos ciudadanos a la injusticia no tendría por qué ser mala, aplicada con sentido común, si el Estado pagase el abono a quien justifique que lo necesite. Pero el caos sobreviene cuando se articula como un caramelito para que votemos al gobierno de turno. Es la mentalidad progre puesta al servicio del partido. Lo vivo cada día cuando me acerco a la estación de Bicicoruña e intento pillar una eléctrica. Cuando me acerco y veo que hay alguna, apuro el paso y lo intento, lo cual es
inútil porque están «reservadas».
Al rato aparece un muchachote
con su móvil de última generación y abriendo su aplicación se
la llevará calentita. Aunque llevo
allí un buen rato, tengo que irme
en el bus porque lo presencial no
es chic y mis derechos no cuentan. Una sociedad ciega, sorda y
frívola que transita así no podrá
sobrevivir. JUANC. MELLA ACORUÑA.

### Ciudadanía escéptica

PASOS SIN HUELLAS

#### I. BERMÚDEZ DE CASTRO

a ciudadanía ya no confía en sus instituciones. Tantas son las que han hecho nuestros representantes políticos y sus adláteres que las sospechas recaen sobre todo el funcionariado. Por poner un ejemplo: que el chófer de un exministro cobre comisiones en una de las mayores crisis sanitarias que recuerda la humanidad supone que el pueblo generalice y vea corruptos y bandoleros allí donde no los hay. Últimamente hay clientes en los despachos de abogados que, influidos por tanta corruptela, piensan que en los juzgados es lo mismo y te sueltan aquello de que «si hay que dar un sobrecito, que por eso no sea». Tras notar mi malestar por semejante barbaridad me responden con acritud si aún creo en «pajaritos preñados». Insisten en que en España la corrupción es generalizada y la Justicia no va a ser menos. Recuerdo un cliente que me aseguró tener pruebas acerca de algún mandamás de un juzgado que se había dejado comprar por la contraparte para que su pleito le beneficiara. ¿El precio? Una comida consistente en churrasco y vino con gaseosa. Cuando le contesté si era consciente de que estaba hablando de un colectivo cuya honorabilidad está fuera de toda duda y que sus palabras me ofendían, su respuesta fue: «Es que eso no es todo. Es que además tomó postre. Me lo dijo el camarero». Y tras concretar que el dulce fue una tarta al whisky, se levantó y abandonó el despacho. Para él, yo era un corrupto más por no querer ver lo evidente.

DIRECCIÓN. Av. da Prensa, 84 y 85. Sabón, 15143 Arteixo





WEB. www.lavozdegalicia.es

Las cartas no deben exceder de 20 líneas y se identificarán con el nombre, domicilio, DNI y teléfono del autor. La Voz de Galicia se reserva el derecho de extractar los textos. No se informará sobre las cartas.

### Innovación y cupos

FIRMA INVITADA

#### ANTONIO RODRÍGUEZ DEL CORRAL

Consejero delegado de Cinfo y presidente del Clúster TIC Galicia

o es lo habitual en nuestro sector (tecnológico) hablar de cupos; en general preferimos abrir puertas a poner cepos. En el sector tecnológico, complejo, competitivo e internacionalizado, solemos ir a lo trillado: meritocracia, trabajo duro y crecimiento. Cuando alguna empresa dice que «los contratos tecnológicos de Galicia sean para los gallegos», los demás solemos pensar que o tiene problemas para captar clientes, o que no ha crecido mucho el año pasado, o que nunca ha pasado del Padornelo a buscar negocio. Tampoco nos gustan los lloros en materia de financiación, ni los repartos trucados. Somos más de una persona, un voto, tantos habitantes, tanta financiación. Si quieres vivir disperso o tu población ha envejecido, pues muy bien, haz algo, pero no lo uses como herramienta de financiación estructural porque se convierte en tu modo de vida.

Pero como las meigas: no nos gustan los cupos, pero haberlos, haylos. Es sobradamente conocido que en algunas comunidades autónomas nunca ganarás un contrato relevante si no eres «de los de allí» o, como te dicen, «nos gustan las empresas de proximidad». Me he acordado de estas cosas cuando me he topado hace unas semanas con un gobierno provincial español que se ha comprado un computador cuántico de 60 millones de euros. Y en la provincia de al lado, este año 2024 se han asignado 22 millones de euros para que las empresas de esa provincia española, solo las de esa provincia, accedan a computadoras cuánticas en cualquier parte del mundo. Y en paralelo me he encontrado con una bonificación fiscal para empleados TIC que residan en esa misma provincia, bonificación cuyo total en 10 años iguala el importe de la vivienda habitual media. Traducido: si reubicamos a nuestros empleados, o hacemos que los nuevos contratados residan allí, y trabajan 10 años en la empresa, les sale gratis comprarse un piso comparado con los empleados del resto de provincias.

Y nos preguntamos: ¿cómo se financia esto? Ya sabemos la respuesta. Con el cupo. De esta forma se crea una realimentación positiva, una aspiradora que ríete tú de la de Madrid. Me traigo empresas e impuestos a mi tierra y con ellos financio la asimetría. Me imagino este sistema ampliado al 20 % de la economía española y ya veo el futuro. Una acumulación de recursos, una desigualdad de financiación, que hará que sea muy sencillo a sus beneficiarios dominar y, al final, comprar, si quieren, el sector tecnológico español (y los demás). Algo de penitencia tendrán con su inflación diferencial, pero les compensará, igual que les compensa a los de Manhattan.

El capitalismo no es capitalismo si no hay seguridad jurídica, igualdad de oportunidades y libertad de mercado. Cuando las reglas no son las mismas para todos no es economía de mercado, sino oligarquía. El peor efecto del cupo no va a ser el exceso de financiación para los servicios públicos, ya lo derrocharán, sin duda, sino la dominancia empresarial facilitada con dopaje. Dominancia empresarial que acaba en dominancia total.

### Comegatos, mentiras e identidades

AL DÍA

#### JORGE SOBRAL FERNÁNDEZ

Catedrático de Psicología y director del departamento de Ciencia Política y Sociología de la Universidade de Santiago

rase un anochecer. No suponía que la noche que asomaba iba a ser como un cuento. Plena de fantasmas oníricos... sueños y pesadillas peleándose a brazo partido. Como cinco horas después daría comienzo el gran debate. Trump vs Harris. Y mi conciencia diciéndole al espejo: quédate a verlo, es casi una obligación profesional. Como en el noble arte del autoengaño no hay quien nos pueda, trasnoché. Por supuesto que por puro morbo, que la profesión bien podía esperar a mañana. Me excitaba sobremanera constatar si Trump repetiría los disparates y falsedades, rayanas en el absoluto desvarío, que había proferido en aquella trágica noche de Biden. En realidad, se superó a sí mismo; tanto, que mi somnolencia se tomó unas horas de vacaciones, iComo para dormir! Breves botones de muestra: por la frontera solo entran locos fugados, asesinos, violadores y pederastas; hay 160 países en los que la criminalidad ha descendido, porque nos han enviado a nosotros a casi todos sus delincuentes;

los demócratas («liberales», que es como llaman allí a los «progres») van a legislar permitiendo asesinar a los bebés recién nacidos; los inmigrantes que llegan a Springfield son unas bestias tan incívicas que se meriendan a los gatos, perros y demás mascotas de sus moradores (al guionista de Los Simpson, si tal cosa se le hubiera ocurrido, le habrían despedido por procedimiento de urgencia ante tal exceso de creatividad). Seguro que el lector ya tiene, más o menos, noticia de todo ello. Y más de uno habrá pensado, no sin razón, que gente fuera de cabales ha habido y habrá siempre. Pero uno de estos días desayuné mi descafeinado acompañado de este dato: el 52 % de los votantes de Trump están de acuerdo con él en tales afirmaciones. O sea, parece ser que le han creído. Podemos ahorrar en caras de sorpresa, dado que a este señor le votan alrededor de 80 millones de personas.

Pero ¿hay en EE.UU. tanto descerebrado y tan descerebrados? Eso es mucho más dudoso. Veamos de qué hablamos cuando decimos que «le creen». Hay no pocos estudios serios que nos pueden ayudar: si a un conspiranoico, terraplanista, trumpista o lo que sea de ese palo le sometes a un cuestionario o entrevista en el que le pagas por decir la respuesta correcta sobre todos esos asuntos, entonces, mira por dónde, la tasa de disparates desciende bruscamente. Y ni siquiera hace falta que la cantidad sea elevada. Y si sustituyes el dinero por cualquier otro elemento que toque al interés personal, los resultados son similares. O sea, es muy cuestionable que cuando tanta gente dice en una encuesta que «cree» los disloques de Trump su afirmación tenga algo que ver con la verdad y la mentira, con lo cierto o lo falso. Las creencias no solo sirven para establecer criterios acerca de la realidad de las cosas. Cuando el encuestado no se juega nada, afirma estar de acuerdo con Trump (o quien sea) porque su respuesta trasciende la búsqueda de la verdad. Va tan más allá que en realidad ya no tiene nada que ver con eso. Esas creencias ya no tienen que ver con lo que enuncian acerca de la realidad, sino que ejercen una función de bandera, de enganche, de afirmación, de símbolo de pertenencia, de identidad, de refugio emocional y grupal ante el miedo y la incertidumbre. Una identidad, además, por contraste: soy así porque soy de los nuestros, y eso lo sé porque no soy como los otros. Como decía el notable filósofo Harry Frankfurt, son afirmaciones que no tienen nada que ver con la mentira. Eso ya es pasado. Ya no importa. Son charlatanería, paparruchas (bullshits), idioteces que te alistan a un bando. Y punto. Algo muy parecido postula la rutilante nueva estrella de la filosofía alemana, Markus Gabriel, cuando nos dice que estamos ante un Nuevo Realismo: la realidad se ha independizado de las cosas. Cada uno cree y afirma lo que le da la gana. Porque lo que está en juego ya no es la verdad: eso son excentricidades para científicos (la posposmodernidad, lo llama él). Ahora bien, cuando soy yo el que me juego algo, entonces el interés por la verdad reaparece como por ensalmo. Tal vez esto podría ser una buena pista para buenos políticos: ¿qué tal si hablamos de las cosas que le interesan a la gente? Tal vez, entonces, como en esos experimentos, solo unos pocos, los más fanáticos y lunáticos, persistan en el disparate. Pero esos ya merecen capítulo aparte. Mientras, y ante su acierto en el cuestionario con billetes a la vista... «¿Pero usted no era terraplanista?». «Terraplanista sí, pero tonto no». Traducido a nuestro húmedo noroeste: «Amiguiños, sí, pero a vaquiña polo que vale». Tomemos nota. Por cierto, se dice que han intentado asesinar a Trump. ¿Nos lo creemos?

Me despertó de la pesadilla una cara negra con una sonrisa muy blanca. A ver.



### Feijoo compara a Sánchez con Franco por su plan de acción sobre los medios

El jefe del Gobierno le pide que «cambie el chip y deje la oposición avinagrada»

**GONZALO BAREÑO** 

MADRID / LA VOZ

«No se veía algo así desde Franco». Así se refirió ayer el líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, al Plan de Acción por la Democracia presentado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el que se incluyen medidas que afectan a los medios de comunicación. Durante la sesión de control al Gobierno, la primera desde el parón veraniego, el presidente popular se mostró muy crítico con el proyecto del Ejecutivo. «Censura y persecución a quien ose criticarlo», resumió Feijoo sobre las intenciones de Sánchez. A juicio del líder del PP, ese proyecto demuestra que la «concepción bananera del poder» por parte de Sánchez «no tiene fin». En su réplica, el jefe del Gobierno reclamó al líder popular que «cambie el chip», abandone la «oposición avinagrada» y «arrime el hombro» por el bien de España.

«Mientras usted persigue a los periodistas, yo propongo guarderías gratis. Y, mientras usted planea una campaña contra los jueces, yo una ley de la ELA», aseguró Feijoo para marcar diferencias entre su forma de hacer política y la del presidente del Gobierno.

#### Regeneración o censura

La comparación con el franquismo provocó un profundo malestar en las filas socialistas, que consideran que Feijoo ha traspasado una línea roja y recuerdan que el actual líder popular fue el «delfín» del exministro de Franco Manuel Fraga. «Lo que usted llama regeneración democrática realmente es un plan de censura», insistió Feijoo sobre las medidas propuestas por el Gobierno, que incluyen un registro de los medios de comunicación para determinar públicamente quiénes son sus accionistas, y un recorte en las subvenciones a medios que, según el Gobierno, tienen más patrocinadores que lectores.

El debate demostró que, lejos de amainar, la tensión política entre el Gobierno y el PP va en aumento. El líder de los populares acusó también al presidente del Gobierno de iniciar «una ofensiva contra jueces y periodistas». «Ha pasado de tener problemas con la verdad a tener problemas con quienes la cuentan», incidió, acusando también a Sánchez de quitar recursos a la sanidad y la educación para «financiar» el cupo catalán. Feijoo puso en cuestión las reiteradas afirmaciones del jefe del Ejecutivo sobre su in-



Pedro Sánchez, J. H. EUROPA PRESS

≪ Los datos invitan a la confianza y al optimismo. Enfrente, lo que tenemos es una oposición avinagrada»

Pedro Sánchez Presidente del Gobierno

le recordó que «sus casos de corrupción siguen abiertos».

Los populares ligan la iniciativa sobre la prensa anunciada por el Gobierno con los problemas personales de Sánchez con



Alberto Núñez Feijoo, S. P. EFE

con la verdad a tenerlos con quienes la cuentan»

Alberto Núñez Feijoo Líder del PP

tención de agotar la legislatura y la Justicia en lo que afecta a su esposa, Begoña Gómez, investigada por un delito de tráfico de influencias y otro de corrupción en los negocios.

> «La legislatura parece bastante cerrada. Ni socios estables, ni

presupuestos, ni mayoría. Más allá de los fontaneros de Ferraz, ¿le queda algo más que su proyecto personal?», preguntó.

El líder del PSOE negó la mayor sobre las acusaciones del PP, y aseguró que el suyo es un Gobierno con carácter dialogante. Repasó los 12 proyectos de ley aprobados en lo que va de legislatura y otros 30 en tramitación, además de las 200 iniciativas aprobadas en los cuatro años anteriores. Y reprochó a Feijoo que insista en el mensaje de que España «se hunde» cuando en realidad está creciendo por encima de la media europea.

#### Feijoo atenderá la llamada

«El país está más unido que cuando ustedes gobernaron en el año 2017», afirmó Sánchez, que utilizó de nuevo el tono irónico para decirle a Feijoo que «no es presidente del Gobierno no porque no lo quiera, sino porque los españoles eligieron el progreso y situar al PP de nuevo en la oposición». «Queda legislatura para rato», aseguró frente a las negras perspectivas del PP. Desde Génova se asegura que Feijoo atenderá una posible llamada de Sánchez para tratar de pactar ese Plan de Acción por la Democracia, pero se adelanta que en ningún caso lo negociarán con el Gobierno ni le darán su apoyo en el Congreso.

Feijoo y Sánchez chocaron también por la escasa presencia del jefe del Ejecutivo en las sesiones de control. El líder del PP acusó al del PSOE de comparecer solo una vez este mes en esas sesiones de los miércoles, y Sánchez respondió que, cuando presidía la Xunta, Feijoo solo compareció diez veces en trece años.

#### El PNV duda del proyecto del Ejecutivo y afirma que es un tema «vidrioso»

MADRID / LA VOZ

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, valoró las medidas de regulación de los medios del Plan de Acción por la Democracia del Gobierno como «un tema bastante vidrioso» que anda «por el vértice de algo delicado», que son los derechos y las libertades. También advirtió de que «es muy complicado» que solo con leyes «vayan a desaparecer las falsedades y las fake news».

En una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, Esteban pidió al Gobierno concreción con las medidas relativas a los medios de comunicación en el plan de regeneración democrático presentado el martes en el Consejo de Ministros, y compartió su deseo de que no se pasen «determinadas rayas».

«A mí, lo que me da respeto es que es un tema bastante vidrioso. Estás andando por el vértice de algo delicado, que son derechos, libertades, libertad de expresión. Y ahí hay que afinar, pero bien, y ser muy concreto y no pasar determinadas rayas», indicó el portavoz del PNV en la Cámara Baja, que calificó el plan como «un popurrí de medidas inconcretas» y añadió que «el panorama parlamentario», entre otros asuntos, no ayudará a que sea «una tarea sencilla». Aunque admitió que se pueden poner «algunas medidas de control», dudó del plan del Gobierno. Y más si, como auguró, el proyecto «se va a extender en el tiempo» y, luego, «de lo anunciado va a quedar la mitad de la mitad de la mitad».

#### ALARMA ENTRE LOS SOCIOS DEL PSOE LA POSICIÓN DE JUNTS PROVOCA DESCONFIANZA

### Rufián dice que Puigdemont pactará con el PP

G. B.

MADRID / LA VOZ

Los socios del Gobierno empiezan a considerar un serio problema para el fin de la legislatura la posición que mantiene Junts, que un día sí y otro también hace perder votaciones al Ejecutivo en el Congreso. Los aliados de Sánchez consideran que el jefe del Gobierno debe amarrar mejor al partido de Carles Puigdemont si no quiere que su mandato descarrile.

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, tuvo una dura intervención en contra de Junts en la que alertó al presi-

dente del Gobierno del posible pacto de Puigdemont con el PP y Vox que supondría una mayoría alternativa a la del Gobierno en la Cámara Baja y que, a su juicio, ya está «conformado».

Rufián aseguró que el PSOE se equivoca si piensa que Junts no se va a atrever a ir de la mano con los partidos de Alberto Núñez Feijoo y Santiago Abascal, porque, a su juicio, tienen una «enorme capacidad de blanqueamiento mediático» y les «saldrá gratis».

«La pregunta es qué harán ustedes. Qué hará usted, señor presidente, y, por favor, no me diga aquello de que pasar del legisla-

tivo. ¿Usted se imagina a un paracaidista a 10.000 metros diciendo: «Paso de paracaídas»? ¿Qué pensaría? ¿Que es un mentiroso o es un insensato? ¿Usted qué es diciendo eso?», preguntó Rufián.

Sánchez eludió la polémica y se centró en señalar que Cataluña está ahora mucho mejor, después de la acción de su Gobierno en los últimos seis años, de lo que estaba en el 2017. El líder socialista recordó a Rufián el pacto para una financiación singular de Cataluña firmado entre los socialistas y ERC. «Un acuerdo muy importante que avanza en federalismo y en corresponsabilidad fiscal», indicó, considerando que «hay mucho trabajo por hacer».

Pese al aviso de ERC, el Gobierno resta importancia al distanciamiento de Junts en el Congreso, que pone en cuestión que el Ejecutivo tenga una mayoría suficiente para sacar adelante iniciativas, y ve insostenible que los de Carles Puigdemont sigan votando en el mismo sentido que el PP y Vox. En el Ejecutivo admiten que Junts ha cambiado hacia un discurso «incendiario» debido al hecho de que Salvador Illa es presidente de la Generalitat. No obstante, confían en el dialogo y no ven sostenible un bloque del PP, Vox y Junts.

# El CIS sitúa la inmigración como principal problema, y la ventaja del PSOE al PP, en 4,5 puntos

El sondeo otorga al BNG un 0,8 % en estimación de voto, y a Vox, un 13,1 %, su mejor resultado, que lo consolida en el tercer lugar

#### MARÍA SALGADO

REDACCIÓN / LA VOZ

La inmigración ha pasado de ser el noveno problema para los españoles al primero tras el verano, y los socialistas ganarían las elecciones un año y dos meses después de las generales del 23J con una ventaja de cuatro puntos y medio sobre los populares. Estas son las dos conclusiones principales del Barómetro de Opinión, publicado ayer y elaborado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) en base a 4.027 entrevistas telefónicas hechas del 2 al 6 de septiembre. Es, por tanto, el primer sondeo del instituto dirigido por el sociólogo socialista José Félix Tezanos que se publica desde que el PSC y ERC pactaron una financiación singular para Cataluña, desde la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat, y desde la reaparición y segunda fuga del posconvergente Carles Puigdemont. Cabe recordar que Tezanos compareció hace una semana ante el Congreso, a instancias del PP, que denunció el «manifiesto sesgo partidista» de sus encuestas, y que será objeto en octubre de una comisión de investigación en el Senado, donde la formación que preside Alberto Núñez Feijoo cuenta

#### ESTIMACIÓN DE VOTO

con mayoría absoluta.

El PP pierde 1,7 puntos. Se amplía la ventaja en estimación de

voto de los socialistas (33 %) sobre los populares (28,5 %), pero no porque los primeros crezcan -solo lo hacen una décima-, sino porque los segundos caen 1,7 puntos respecto al sondeo de julio -en agosto no se elaboró-. El PSOE también repite como el partido con mayor voto decidido, un 23,7 % frente al 19,3 % del PP. El CIS predice un hundimiento popular coincidiendo con su batalla por una negociación multilateral de la financiación autonómica y su negativa a reformar la ley de extranjería, y frente a los sondeos de 40dB para El País y de Sigma Dos para El Mundo que a primeros de mes otorgaron a la formación de Feijoo una ventaja sobre la de Sánchez de 3,5 y 6,6 puntos, respectivamente.

Consolida su tercera posición la ultraderecha de Vox, que sube nueve décimas respecto a julio y alcanza el 13,1 % de los apoyos, su mejor resultado en las encuestas de este instituto. En cuarto lugar, le sigue Sumar (7,8 %), la coalición liderada por la vicepresidenta Yolanda Díaz, que es la que más crece en septiembre, 1,2 puntos, pero muy por debajo de su resultado en las últimas generales (12,3 %). Cae levemente Podemos, apenas cuatro décimas, y se mantiene como quinta fuerza con el 3,6 % de votos. Pese a no tener representación en el Parlamento español, aunque sí en la Eurocámara, la plataforma Se Acabó La Fiesta (SALF), del influencer ultra Luis Alvise Pérez, suma dos décimas, hasta el 2,9 % de sufragios. Los independentistas catalanes y vascos pierden apoyo. ERC (1,4 %) y Junts (1,3 %), inmersos en una guerra interna tras la investidura de Illa, descienden tres décimas, mientras EH Bildu (1,1 %) baja una y el PNV (0,9 %) dos. La PACMA en el undécimo lugar, y el BNG obtienen el mismo porcentaje, el 0,8 %, tras crecer los de Néstor Rego dos décimas. Coalición Canaria (0,3 %) y UPN (0,1 %) se mantienen estables.

#### **POLÍTICOS PREFERIDOS**

Sánchez dobla a Feijoo. El político preferido para presidir el Ejecutivo es Pedro Sánchez (24,8 %), que duplica los apoyos de Feijoo (12,1 %) y repite como mejor valorado, con una nota media que no alcanza el aprobado (4,28), pero supera a Díaz (4,15) y al líder popular (3,95). Sin embargo, el 69,1 % dicen tener poca o ninguna confianza en el socialista, mientras el 77 % aseguran desconfiar de Feijoo.

#### PROBLEMAS EN ESPAÑA

La inmigración desbanca a la política y el paro. La inmigración, que en junio era el noveno problema del país y en julio el cuarto, escala en septiembre al primer lugar, según el 30,4 % de los encuestados, y supera a los problemas políticos (20,6 %) y el paro (20,1 %), algo que no ocurría desde el 2007, cuando se produjo la llamada crisis de los cayucos.

#### Barómetro del CIS

|                    | Julio | Septiembre | Var.<br>julsep. |
|--------------------|-------|------------|-----------------|
| PSOE               | 32,9  | 33,0       | +0,1            |
| PP                 | 30,2  | 28,5       | -1,7            |
| VOX                | 12,2  | 13,1       | +0,9            |
| SUMAR              | 6,6   | 7,8        | +1,2            |
| Podemos            | 4,0   | 3,6        | -0,4            |
| Se Acabó la Fiesta | 2,7   | 2,9        | +0,2            |
| ERC                | 1,7   | 1,4        | -0,3            |
| Junts              | 1,6   | 1,3        | -0,3            |
| EH Bildu           | 1,2   | 1,1        | -0,1            |
| EAJ-PNV            | 1,1   | 0,9        | -0,2            |
| PACMA              | 0,7   | 0,8        | +0,1            |
| BNG                | 0,6   | 0,8        | +0,2            |
| CCa                | 0,3   | 0,3        | 0               |
| UPN                | 0,1   | 0,1        | 0               |
| Otros partidos     | 3,5   | 3,4        | -0,1            |
| En blanco          | 0,6   | 1,0        | +0,4            |

#### Principales problemas (en % de encuestados)

| La inmigración          | 30,4 |
|-------------------------|------|
| Los problemas políticos | 20,6 |
| El paro                 | 20,1 |
| La crisis económica     | 19,8 |
| Las desigualdades       | 16,1 |
| La vivienda             | 15,4 |

Fuente: CIS y Ministerio del Interior

LA VOZ

## Podemos culpa al presidente de recorrer un «camino agónico» que abre la puerta a las derechas

REDACCIÓN / LA VOZ

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, responsabilizó ayer al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de la incapacidad de armar mayorías parlamentarias y de recorrer un camino «agónico» que abre la puerta a que PP y Vox puedan gobernar en un futuro. La diputada añadió que la legislatura en sentido «progresista» ya quedó «enterrada» en julio con el acuerdo con el PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que a su juicio implicó la ruptura del bloque de investidura y la renuncia del PSOE a una verdadera regeneración democrática del país. Así se manifestó Belarra en los pasillos del Congreso, después de que Junts rechazara el martes, junto a PP y Vox, la proposición de ley de Sumar para limitar el alquiler de temporada y de habitaciones.

azulmarino

## Confía tu viaje en nosotros





TURISMO COSTA PENINSULAR, TURISMO COSTA INSULAR Y TURISMO DE ESCAPADA

INICIO DE VENTAS GALICIA 25 y 26

MÁS VIAJES 27 SEPTIEMBRE

#### **ACREDITADOS**

Podrá reservar un viaje a partir de la fecha que se indica en su carta de acreditación a partir de las 09:00h (08:00h en Canarias), eligiendo uno de los destinos, estancias y fechas disponibles.

#### MÁS VIAJES

Podrá reservar más viajes siempre que haya plazas vacantes a partir de dos dias laborables después del inicio de las ventas de su comunidad.

900.373.610 azulmarino.com

Consults condiciones, WORLD 2 MEET CORPORATE S.L.U.c/ General Riera, 184 07010 Palma, NIF: 801694679 LICENCIA: AVBAL-772

#### El Supremo estudiará si admite una denuncia contra Sánchez y su mujer por tráfico de influencias

Begoña Gómez.

MADRID / EUROPA PRESS

El Tribunal Supremo (TS) estudiará la admisibilidad de una denuncia presentada por la Asociación Europea de Ciudadanos contra la Corrupción (AECC) contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su esposa, Begoña Gómez, por presunto tráfico de influencias. Así se recoge en una providencia, donde la Sala de lo Penal designa ponente de admisión

al magistrado Manuel Marchena y pide que informe a la Fiscalía.

La denuncia se presentó el pasado 20 de mayo. En ella se señala tanto a Gómez como a Sánchez, motivo por el cual se formuló ante el Supremo, donde está aforado el presiden-

te del Gobierno. La AECC sostiene que «las empresas que de algún modo han tenido relación o vínculo con la denunciada desde el nombramiento como presidente del Gobierno de España de su esposo han mejorado su facturación, alguna casi en un 4.000 %». A su juicio, «hay indicios suficientes para sostener [...] que la denunciada se ha prevalido de su condición de esposa del presidente del Gobierno para establecer relaciones comerciales y profesionales con diversas empresas y entidades».

En este sentido, la AECC apunta que, «incluso para establecer estas relaciones», Gómez «ha sido miembro del séquito de acompañamiento del presidente del Gobierno en varios viajes oficiales de este». Y añade que «desde sus cargos y puestos laborales indicia-

riamente se ha podido ofrecer [por la concurrencia entre sus relaciones personales y la concesión de ayudas] para influir ante su propio esposo, como presidente de Gobierno, para la concesión de subvenciones y ayudas públicas».

«Efectivamente en algún caso la influencia parece indiciariamente probada desde el momento en que se ha publicado que se incorporaron cartas de

> recomendación a los expedientes administrativos de concesión del concurso», sostiene esta asociación. Cabe recordar que Gómez ya está investigada en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, a cargo de Juan Car-



#### «Un bulo como una catedral»

El caso de Gómez también estuvo presente en la sesión de control al Gobierno celebrada en el Congreso. En ella, el ministro para la Transformación Digital, Óscar López, negó que la pasada primavera, cuando era director del Gabinete del presidente Pedro Sánchez, hubiera llamado al empresario Juan Carlos Barrabés para instarlo a desvincular a Gómez de la adjudicación de contratos públicos. «Es un bulo como una catedral», contestó al diputado del PP Javier Merino, quien lo interpeló sobre esta cuestión.

# La Fiscalía recurre el protocolo canario sobre menores migrantes por «abocarlos al desamparo»

La UE asignará 14 millones para mejorar los centros de acogida

REDACCIÓN / LA VOZ

La Fiscalía solicitó al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que suspenda de inmediato el protocolo publicado por el Gobierno de Fernando Clavijo para ordenar la acogida de menores llegados en patera, por perjudicar a niños y «abocarlos a una situación de desamparo patente». La fiscala superior de Canarias, María Farnés Martínez, interpuso su recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC, a la que solicita que suspenda el protocolo como «medida cautelarísima» (es decir, de forma urgente y sin llegar a oír antes los argumentos que pueda esgrimir el Ejecutivo canario). El ministerio público entiende que el procedimiento que el Gobierno de Canarias pretende seguir para regular la llegada de menores a sus centros de acogida vulnera la Constitución y la Convención de los Derechos del Niño y, en la práctica, «supone la ausencia de atención inmediata a la situación de desamparo patente en los menores que lleguen desde el mar a las costas de la comunidad».

El Gobierno de Clavijo sostiene en ese protocolo que la primera atención a los menores que llegan en patera a las islas compete al Estado, y exige para acogerlos en centros de la comunidad autónoma, siempre que haya plazas, que la policía se los entregue correctamente identificados, tras entrevistarlos para valorar si son candidatos a soli-



Setenta y tres inmigrantes llegaron ayer en patera a Lanzarote. EFE

citar refugio y con expedientes individualizados. El recurso de la Fiscalía se suma al procedimiento puesto en marcha este martes por el Consejo de Ministros para impugnar ese protocolo ante el Tribunal Constitucional por invadir competencias del Estado y por suponer «una desprotección grave» de los menores.

#### Críticas de Clavijo

El presidente canario, Fernando Clavijo, criticó la decisión de la Fiscalía y la del Ejecutivo central. «Si queremos sobrecargar, presionar y atacar solo a una de las tres patas de la mesa, al final se rompe y se cae, y son los niños y las niñas los que sufren las consecuencias», afirmó el mandatario, y admitió que le hubiera gustado «más diligencia» por

parte del Estado y la Fiscalía por velar por todo el procedimiento y «no solo apretar en el último tramo», que compete a la comunidad autónoma.

El titular del Ejecutivo canario hizo estas declaraciones tras mantener un encuentro con el vicepresidente de la Comisión Europea, Margaritis Schinas, que visitó las islas y anunció un plan de acción adicional por el que se asignarán a Canarias 14 millones de euros para mejorar su capacidad de acogida a migrantes y que permitirá el uso excepcional del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) para atender la emergencia migratoria. Este plan también ofrece la posibilidad de asilo de la UE para gestionar la asistencia a los menores no acompañados.

## El Consejo Consultivo balear anula un contrato de 3,7 millones de Armengol para comprar mascarillas

REDACCIÓN / LA VOZ

El Consejo Consultivo de Baleares avaló que el servicio de salud autonómico haya declarado nula la compra de mascarillas por 3,7 millones de euros durante la pandemia por parte del Ejecutivo que presidía Francina Armengol a la empresa Soluciones de Gestión, investigada por la Audiencia Nacional en el caso Koldo.

El órgano de consulta jurídica emitió un dictamen favorable a la declaración de nulidad de la compra efectuada en mayo del 2020, por la falta de capacidad de la empresa contratada para suministrar las mascarillas y la carencia de «solvencia técnica adecuada para llevarlo a cabo».

La Consejería de Salud inició

el pasado marzo la declaración de nulidad del contrato para reclamar por la vía administrativa a la empresa los 3,7 millones de euros abonados por estas mascarillas, que nunca se utilizaron. El dictamen favorable se acompaña de un voto particular disconforme de los consejeros Antonio Diéguez y María Ballester, quienes discrepan del criterio mayoritario por una cuestión técnica: alegan un «error de planteamiento» porque no se cuestiona la nulidad del contrato de suministro, sino la nulidad por la que se declara de emergencia la tramitación.

El Gobierno de Armengol compró por un procedimiento de emergencia a Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas 1.481.990 mascarillas en abril del 2020, por las que pagó e 3.701.500 euros. Quedaron almacenadas y no llegaron a utilizarse.

#### Cambio de Gobierno

En agosto del 2023, con el PP ya al frente del Ejecutivo autonómico, el servicio de salud incoó un procedimiento de resolución parcial del contrato de emergencia por «incumplimiento culpable de la contratista», a la que se le reclamaron 2.626.584 euros, por la diferencia de precio entre las mascarillas solicitadas y las mascarillas quirúrgicas entregadas.

La Consejería de Salud inició el pasado marzo la declaración de nulidad del contrato, para reclamar íntegros por la vía administrativa a la empresa los 3,7 millones de euros que fueron abonados por el material sanitario.

La declaración de nulidad se adoptó después de que la Administración sanitaria desistiera del primer expediente de reclamación por 2,6 millones que ya se había tramitado porque las mascarillas suministradas no respondían a lo contratado. La empresa se opuso a la nulidad del contrato de suministro porque se acordó «cuatro años después, tras dejar que las mascarillas sean inservibles por caducidad», y defendió que cumplía «sobradamente» con los requisitos de solvencia económica, unos argumentos que rebate el Consejo Consultivo.

#### Ábalos pide su reingreso en las filas socialistas

REDACCIÓN / LA VOZ

El exministro de Transportes y exsecretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, reclamó ayer a la dirección federal de los socialistas su readmisión como militante del partido, al considerar que el expediente que se le abrió para ordenar su expulsión está paralizado y caducó.

En un comunicado firmado por el propio Ábalos y dirigido a la ejecutiva federal del PSOE, el ahora diputado del Grupo Mixto pide que se le restituyan todos sus derechos como afiliado y se ponga fin al expediente abierto en el mes de febrero, a raíz del estallido del llamado caso Koldo, de corrupción en pandemia.



#### TRIBUNALES

#### Francia autoriza que la exjefa etarra Anboto sea juzgada en España

La Justicia francesa autorizó que España juzgue a la exjefa etarra María Soledad Iparraguirre, Anboto, por el atentado contra la casa cuartel de la Guardia Civil de Santa Pola en agosto del 2002, en el que murieron un hombre y una niña de 6 años. Será juzgada por su responsabilidad como dirigente de ETA en el momento de los hechos, no como autora material. EFE

#### SEVILLA

#### Casi 30 detenidos en una macrorredada contra el narcotráfico

La operación contra el narcotráfico de la Policía Nacional en Alcalá de Guadaíra (Sevilla), donde fueron detenidos incluso cinco agentes de dicho cuerpo, suma ya «alrededor» de 30 arrestos y «sigue abierta», según el subdelegado del Gobierno, Francisco Toscano, quien indicó que se está practicando algún registro domiciliario más y que no se descartan nuevas detenciones. EUROPA PRESS.



Reynders, ayer miércoles en Madrid, KIKO HUESCA EFE

#### JUSTICIA

#### Reynders revisa con Pons y Bolaños los pactos sobre el Poder Judicial

El comisario de Justicia de la UE, Didier Reynders, se reunió con el ministro del ramo, Félix Bolaños, y con el popular Esteban González Pons para hacer balance del acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Reynders evitó pronunciarse sobre la amnistía, a la espera de la primera resolución del Tribunal de la UE. EFE

#### PALENCIA

#### Una chica muerta y su instructor herido en un accidente de avioneta

Una alumna de una escuela de pilotos de 20 años murió y su instructor, de 32, de origen bangladesí, resultó herido grave al estrellarse contra el suelo la avioneta en la que viajaban en Abia de las Torres (Palencia). La aeronave realizaba un vuelo de instrucción y pertenece a la empresa FLyBy, una escuela privada de formación de pilotos con sede en el aeropuerto de Burgos, de donde había despegado. EFE

## Illa retoma las relaciones con Felipe VI tras nueve años rotas por el «procés»

Sus socios de ERC lamentan que el presidente catalán «rinda pleitesía al rey»

**XAVIER GUAL** 

BARCELONA / E. LA VOZ

Como nuevo síntoma de que las cosas en Cataluña han cambiado, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, acudió ayer al encuentro en el palacio de la 
Zarzuela con el rey Felipe VI, 
quien lo recibió con un «bienvenido, presidente». Tras el protocolario apretón de manos ante las cámaras que abarrotaban 
el salón de audiencias, el monarca y el jefe del Ejecutivo catalán 
mantuvieron una reunión de casi dos horas.

La última vez que un presidente de la Generalitat entró en la Zarzuela fue hace nueve años, con Artur Mas y el procés ya en marcha. «Vengo en son de paz», dijo Mas entonces. Las gélidas relaciones entre los sucesivos Gobiernos independentistas en Cataluña y la Casa Real tras el referendo ilegal del 1-O llevaron a que ninguno de los tres mandatarios que lo sucedieron, Carles Puigdemont, Quim Torra y Pere Aragonès, visitaran la residencia oficial del rey.

«Esto no es habitual», comentó un sonriente jefe del Estado, al observar la nutrida presencia de medios de comunicación. «Muy bien, muy contento de estar aquí», había dicho instantes antes Salvador Illa, mientras lo esperaba. Aunque ambos ya tuvieron ocasión de saludarse el pasado 29 de agosto, cuando Felipe VI acudió a Barcelona con motivo de la Copa América de Vela, un encuentro marcado también por la cordialidad. El presidente de la Generalitat valoró la reunión en la Zarzuela «muy positivamente», en lo



El rey y el presidente de la Generalitat catalana, el socialista Salvador Illa, ayer en la Zarzuela. JAVIER LIZÓN EFE

que supone un gesto de «normalidad» institucional. «El respeto a todas las instituciones es uno de los principios fundamentales» del nuevo Ejecutivo catalán, señaló en su perfil de X.

Mientras Illa se veía con el rey, sus socios de investidura cargaban contra la normalización de relaciones entre Cataluña y la monarquía. «Querríamos que el presidente de la Generalitat no rindiera pleitesía al rey, que es lo que hace el presidente Illa: no lo compartimos ni nos gusta», manifestó la secretaria general adjunta de Esquerra, Marta Vilalta. En declaraciones a TV3, la dirigente independentista insistió en que trabajarán «para que Cataluña pueda convertirse en un país independiente en forma de república».

Tras la visita a la Zarzuela, Illa presidió el acto institucional de la Diada en la Delegación de la Generalitat en Madrid, una imagen poco habitual, inédita desde el 2011, también con Artur Mas. Solo el líder de la extinta Convergència y el socialista José Montilla (en los años 2008 y 2009) celebraron antes el día de Cataluña en Madrid.

A pesar de la apretada agenda del mandatario catalán en la capital de España, no mantuvo una entrevista con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien esta semana tiene previsto verse con otros presidentes autonómicos, como el gallego Alfonso Rueda, el vasco Imanol Pradales y el andaluz Juanma Moreno Bonilla, con la intención de pactar el nuevo sistema de financiación.

#### **EL TSJC**

#### No ve delito en colaborar en la fuga del líder de Junts

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) archivó las autoinculpaciones presentadas por diputados de Junts en el Parlamento catalán por haber acompañado al expresidente Carles Puigdemont en su fugaz regreso a Barcelona, al considerar que ese hecho no constituye delito. En un escueto escrito, la Sala Civil y Penal da carpetazo a las diligencias indeterminadas que abrió a raíz del escrito de autoinculpación de los parlamentarios por la «inexistencia de elementos de infracción penal en los hechos descritos».

### La guerra abierta entre el partido de Puigdemont y Esquerra amenaza con acabar en los tribunales

X. G. BARCELONA / E. LA VOZ

La guerra abierta en el independentismo catalán tras la investidura de Salvador Illa amenaza con acabar en los tribunales. La escalada verbal entre Esquerra y Junts subió un nuevo peldaño con el escabroso asunto de los carteles difamatorios y los ataques orquestados desde la estructura B de los republicanos. El secretario general de Junts, Jordi Turull, exigió este martes a Esquerra «una disculpa y explicaciones» por estas acciones, dirigidas en algunos casos contra el partido de Carles Puigdemont, incluso cuando todavía eran socios en el Gobierno catalán. Por ejemplo, se enviaron mariachis a la sede de Junts en octubre del 2022, cuando los posconvergentes debatían si seguir o no en el Ejecutivo de Pere Aragonès.

En una entrevista en RTVE, Turull reclamó a la formación liderada de forma interina (hasta el congreso de noviembre) por Marta Rovira «que se llegue hasta el final». «Después veremos qué pasa», añadió, dejando la puerta abierta a acudir a los tribunales. El número dos de Junts mantenía una buena relación personal con Rovira hasta julio, antes de que Esquerra pactara la investidura de Illa. «Ahora la relación está en modo avión», admitió. En cualquier caso, Turull declaró que, después de que los republicanos facilitaran la investidura de Illa, sería necesario «rehacer un acueducto» más que «rehacer los puentes», porque ambos partidos «ya no están en el mismo río, el del independentismo».

Sobre la posición de Junts en la negociación de los Presupuestos Generales del Estado, alertó de que el PSOE ha creado un «contexto que hace muy complicado» el apoyo de su formación, que achacó al incumplimiento de los acuerdos, también sobre la oficialidad del catalán en Europa, donde cree que «se podría haber hecho mucho más».

#### Contra Oriol Junqueras

Las cuatro candidaturas que optan a liderar ERC ya calientan el congreso de noviembre. La portavoz republicana en el Parlamento catalán, Marta Vilalta, lanzó un órdago al expresidente que aspira a recuperar el liderazgo del partido: «Es probable que todos encontremos nuestro sitio, y probablemente ahora el lugar de Oriol Junqueras no pasa por seguir liderando el partido. Pero esto no lo decidiré yo, sino la militancia».

### Temor a una guerra total entre Israel y Hezbolá tras dos días de ataques en el Líbano

Varias explosiones, esta vez de «walkie-talkies», causan 14 muertos y cerca de 450 heridos

#### PABLO MEDINA

MADRID / LA VOZ

La ola de explosiones de dispositivos de comunicación en el Libano despierta el temor a una guerra regional a gran escala. Si hace dos días hubo 12 muertos, incluidos dos niños, y más de 3.000 heridos por la detonación de buscas, ayer se sumaron 14 asesinados y cerca de 450 heridos por el estallido de walkie-talkies en manos de presuntos miembros de Hezbolá. En este contexto, Israel aprovechó para movilizar tropas a la frontera norte ante el temor de una represalia de la milicia iraní, mientras la comunidad internacional condenaba los ataques y Hezbolá llamaba a la venganza.

Las autoridades libanesas informaron a lo largo de la tarde
de ayer de una detonación múltiple de radios ICOM ICV82, repartidos hace tres meses en varios puntos del país, en su mayor
parte en Beirut, Tiro, Sidón y el
valle de la Becá. Los servicios sanitarios se desplegaron con celeridad para atender a los heridos
con los apoyos anunciados por
Irán e Irak, que proporcionaron
una docena de médicos y 40 toneladas de material hospitalario
al país mediterráneo.

El Ministerio de Salud publicó que 460 de los heridos en los dos ataques requieren intervenciones quirúrgicas. El medio libanés L'Orient-Le Jour pudo confirmar que «personal y asociaciones de defensa civil están trabajando para extinguir los incendios que se



declararon en casas, automóviles y comercios de ciudades y pueblos de la región tras las explosiones» de los sistemas de comunicación.

Y si bien Irán y sus aliados consideran a Israel responsable de estos ataques, el país gobernado por Benjamin Netanyahu no hizo declaraciones sobre el incidente, pese a que todas las señales apuntan al Mossad. Este servicio secretó adelantó el ataque del martes por «temor a que fuera la única oportunidad para perpetrarlo», según expertos citados por Axios. Por ello, las autoridades persas no dudaron en señalar a Tel Aviv, cuyas acciones «demuestran claramente que el régimen sionista, además de cometer crímenes de guerra y genocidio contra los palestinos, ha puesto la paz y la seguridad regionales e internacionales en grave peligro», indicó el portavoz de Exteriores, Naser Kanani. El calificativo de «acción terrorista» fue también utilizado por el presidente del país, Masud Pezeshkian, y por Rusia y Turquía. Hezbolá prometió además una «venganza específica» contra Israel, si bien aún no ha ejecutado la pendiente por el asesinato del líder político de Hamás, Ismail Haniya, en Teherán hace dos meses.

#### Reproches y maniobras

El ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, declaró que ahora Israel se encuentra en una «nueva fase de la guerra» para enfocarse en el Líbano. «Tenemos muchas capacidades que todavía no hemos activado», aseguró. El jefe del Ejército, Herzi Halevi, avisó además de que «las dos próximas fases ya están preparadas, y en cada una el precio que pagará Hezbolá debería ser alto». Y el Ejecutivo de Netanyahu advirtió en un brevísimo comunicado: «El Gabinete de Seguridad ha actualizado los objetivos de la guerra para incluir lo siguiente: traer de vuelta a los residentes del norte de forma segura a sus hogares». La División 98, que forman entre 10.000 y 20.000 efectivos, según información castrense, comenzó a desplegarse a lo largo de la frontera con el Líbano para «impedir un ataque a gran escala» de la milicia chií.

Estas amenazas conllevan implementar las advertencias que el propio Gallant insinuó la semana pasada y que, de hecho, suponen el preludio de una guerra que podría movilizar a las milicias proiraníes de Siria e Irak.

Con estas tensiones sobre la mesa, la Unión Europea y Estados Unidos jugaron un papel dispar. El jefe de la diplomacia de los Veintisiete, Josep Borrell, no dudó en condenar unos ataques que «tuvieron graves daños colaterales indiscriminados entre la población civil, incluidos niños entre las víctimas».

Antony Blinken, secretario de Estado norteamericano, dijo que desconocía los planes de Israel y que siguen siendo muy claros sobre que todas las partes eviten intensificar aún más el conflicto.

Egipto, mediador en la guerra, le respondió que Israel debe «asumir responsabilidades» por los ataques y recordó «el rechazo de los intentos de hacer escalar el conflicto y la expansión regional».

### Los dispositivos mortales de la mujer de Budapest

P. M. MADRID / LA VOZ

Los incidentes con dispositivos de comunicaciones en el Líbano abrieron ayer muchas incógnitas sobre cómo pudo presuntamente el Mossad provocar explosiones en tantos aparatos a la vez. De momento, todo apunta a una consultora en Budapest y su misteriosa fundadora.

Diversas fuentes cruzadas de Hezbolá, la Administración Biden y analistas israelíes coinciden en que, «hace meses», Israel pudo acceder a un gran número de buscas y walkie-talkies para colocar unos tres gramos de sustancia explosiva en cada uno que detonaría al recibir estos dispositivos un mensaje cifrado. Esto debido a que, el pasado 13 de febrero, el líder de la milicia proiraní invitó a sustituir los móviles por estos artilugios para dificultar que Tel Aviv rastree a sus miembros. Pero la pregunta de fondo es qué empresa pudo facilitar tal acceso a los dispositivos.

Aquí coinciden dos empresas involucradas en la fabricación y distribución de los buscapersonas AR-924: Gold Apollo, fabricante taiwanés de sistemas de localización inalámbrica, y su asociado, BAC Consulting KFT, con sede en Budapest. El fabricante de los walkie-talkies, ICOM, no tiene vínculos conocidos con ellas.

Gold Apollo publicó en un comunicado que su compañía «solo proporciona la autorización de marca registrada y no está involucrada en el diseño o fabricación de este producto». Lo extraño es lo concerniente a BAC. El Gobierno de Hungría salió ayer en su defensa para explicar que «la empresa en cuestión es un intermediario comercial, sin centro de fabricación o de operaciones en Hungría». Pero el entorno de la empresa sigue siendo extraño.

#### Sospechas sobre BAC

En su web, la consultora húngara se define así: «Con más de una década de experiencia en consultoría, estamos en un viaje emocionante y gratificante con nuestra red de expertos apasionados con hambre de innovación y descubrimiento en materia de Medio Ambiente, Innovación y Desarrollo, y Asuntos Internacionales». Fue fundada en el 2022 y cosechó unas ganancias que oscilan entre los 500.000 y los 700.000 euros, según indica el portal Clarín. Cristiana Rosaria Bársony-Arcidiacono es la titular de la empresa, aunque no figura en el organigrama que muestra la página web del sitio.

Además, la sede en Budapest llevaba semanas vacía hasta hace dos días. Bársony-Arcidiacono rechazó hablar con la prensa, pero el periódico Financial Times pudo acceder a su llamativo currículo: doctora en Física, involucrada en Eden Global también dedicada a las comunicaciones- como «experta en acciones y programas humanitarios y sociales» y presuntamente veterana de la Comisión Europea, la Unesco y la Agencia Internacional de Energía Atómica. Pero su relación con ICOM, empresa afincada en Osaka, Japón, aún está por esclarecerse.

#### La Asamblea de la ONU pide a Tel Aviv que acabe con la ocupación

MADRID / AGENCIAS

La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó ayer una resolución presentada por Palestina que pide a Israel que ponga fin en un plazo de 12 meses a su «presencia ilegal en el territorio palestino ocupado». El texto pide a Tel Aviv que «retire sus fuerzas militares del territorio palestino ocupado, incluyendo los espacios aéreo y marítimo», y que ponga fin a sus «políticas y prácticas ilegales», como sus actividades de asentamientos. En este sentido, exige el desmantelamiento del muro construido por Israel frente a Cisjordania.

### Junts vota con el PP y Vox en el Senado contra el régimen de Nicolás Maduro

La Cámara Alta secunda al Congreso y aplica otro correctivo al Gobierno al instarlo a reconocer a González como «legítimo» presidente de Venezuela

#### MIGUEL ÁNGEL ALFONSO

MADRID / COLPISA

Nuevo tirón de orejas parlamentario al Gobierno en materia de política exterior en menos de siete días, que se suma a su derrota del martes por la noche sobre el límite a los alquileres temporales. El Senado, como se preveía, dada la mayoría absoluta del PP, secundó ayer miércoles al Congreso e instó a Pedro Sánchez a reconocer al líder opositor Edmundo González Urrutia como «legítimo» ganador de las elecciones venezolanas del 28 de julio. La novedad es que esta vez los populares lograron sumar a Junts, además de a Vox y UPN. Los de Carles Puigdemont, a diferencia de la semana pasada, cuando no participaron en la votación tras abandonar el hemiciclo para «celebrar la Diada», optaron por votar junto al bloque de la oposición.

La iniciativa recibió 149 sufragios a favor, 102 en contra —los

del PSOE y sus socios- y dos abstenciones, las de Agrupación Herreña Independiente (AGI) y Asociación Socialista Gomera (ASG). Por su parte el PNV, que se posicionó a favor en el Congreso el miércoles anterior, no participó esta vez en la votación de una medida que iba más allá de pedir el reconocimiento de González Urrutia como presidente electo e incluía, a diferencia de la moción aprobada por la Cámara Baja, la exigencia a la Moncloa de que reclame al régimen de Maduro que «reconozca el resultado [...] y dé paso a un proceso de traspaso de poderes y de transición a la democracia».

La propuesta pide además al Gobierno que ejerza «un papel de liderazgo» tanto en la UE como entre los países iberoamericanos «en defensa de los principios democráticos, las libertades y el Estado del derecho» y lo llama a «posicionarse, llegado el caso, a favor de sanciones específi-



Los populares aplauden a la oposición venezolana, de pie durante la sesión en el Senado. v. SANTOS REUTERS

cas contra los dirigentes del régimen venezolano y a dirigirse a la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional (TPI) para que dicte una orden de arresto» contra Maduro y «otros sospechosos de crímenes de lesa humanidad».

#### Posición comprometida

Una posición que, sin embargo, resulta demasiado comprometida para Exteriores, que mantiene como hoja de ruta consensuar primero una postura en la UE y seguir exigiendo a Caracas la publicación de las actas electorales. O «irresponsable» incluso, como defendió un día antes en el Senado el ministro José Manuel Albares, de cara a los intereses de empresas y ciudadanos españoles que residen en el país caribeño. Y, concretamente, ante la situación de los dos bilbaínos detenidos por el chavismo tras ser acusados de formar parte de un complot para «desestabilizar» Venezuela.

La diplomacia española, paralelamente, sigue intentando, en vano, conocer la localización y el estado de estos dos jóvenes a los que Maduro imputa un delito de terrorismo y formar parte del CNI, algo que tanto el Gobierno como sus familiares niegan. Mientras las gestiones se complican, en lo interior el PP redobla la presión contra Sánchez para que tache de dictadura a Venezuela. «Es hora de poner al régimen venezolano donde se merece», conminó el senador popular José Antonio Monago, que calificó la respuesta del Gobierno en esta crisis de «triste y vergonzosa» y definió a José Luis Rodríguez Zapatero como «facilitador de la dictadura».

La iniciativa aprobada, como la de la Cámara Baja o la que se votará hoy en el Parlamento Europeo, no es vinculante para el Gobierno.

### Caracas obligó a González a firmar el triunfo del presidente para dejarlo salir

REDACCIÓN / LA VOZ

El opositor Edmundo González Urrutia explicó ayer que, mientras estaba refugiado en la residencia del embajador español en Caracas, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, le obligaron a firmar un documento «bajo coacción» y, por tanto, nulo, con la advertencia de que, si no lo hacía, se tendría que «atener a las consecuencias». Salía así al paso de la intervención en la televisión venezolana de Jorge Rodríguez en la que presentó una «carta firmada» por el exiliado en la que dice acatar la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de validar el triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones del 28J.

«Hubo horas muy tensas de coacción, chantaje y presiones. En esos momentos consideré que podía ser más útil libre que encerrado e imposibilitado [...]. Un documento producido bajo coacción está cargado de nulidad absoluta por un vicio grave en el consentimiento», declara Edmundo González en un vídeo a través de redes sociales.

«No les voy a traicionar», aseguró el opositor, quien reprochó al Gobierno de Maduro que esté llevando a cabo esta última maniobra en lugar de publicar las actas. «La verdad está en las actas que pretenden ocultar», apostilla. «No van a callar a un país que ya habló. Millones de venezolanos tienen la voluntad de cambio y yo voy a cumplir con ese mandato», concluye.

Cargos del PP salieron en tromba para exigir explicaciones al ministro Albares para que aclare las acusaciones del candidato opositor. El vicesecretario de institucional del PP, Esteban González Pons, tildó de vergüenza lo ocurrido en la residencia del embajador en Caracas. «¿En qué trapicheo criminal anda el Gobierno de Sánchez?», dijo.

En su alocución televisada, el presidente del Parlamento controlado por los chavistas se extendió en la teoría de que representantes del Gobierno de Maduro fueron «contactados por interlocutores» del candidato de la coalición opositora ante su deseo de abandonar el país y solicitar a las autoridades venezolanas salvoconductos para poder tomar un vuelo a Madrid. Y remarcó que esta carta fue redactada de manera voluntaria y que no existió ningún tipo de situación violenta.

#### Ruptura de relaciones

Rodríguez también anunció que el Parlamento instará hoy a Maduro a reconsiderar la ruptura de las relaciones diplomáticas y comerciales con España. El anuncio tiene lugar un día después de que la comisión de exteriores presentara el proyecto de acuerdo en ese sentido, como acción recíproca por la «grosera e injerencista proposición» del Congreso español contra «la constitucionalidad venezolana».

#### Diosdado Cabello relaciona a los españoles detenidos con prostitutas de redes criminales

REDACCIÓN / LA VOZ

No hay día que alguno de los dirigentes del régimen chavista no se dedique a lanzar falacias contra los dos españoles detenidos bajo la increíble acusación de intentar desestabilizar Venezuela v asesinar a Nicolás Maduro. La última fue la del ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, al acusar la noche del martes a los bilbaínos Andrés Martínez Adasme y José María Basoa Valdovinos de tener relación «con prostitutas de redes criminales».

Cabello además sigue negándose a responder a la petición del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, a su homólogo venezolano, Yván Gil, para que, «como marca la Convención de Viena», confirme la identidad de los dos detenidos en Venezuela, informe de dónde se encuentran ahora y explique bajo qué cargos han sido detenidos. «Están resguardados por las autoridades de Venezuela en un lugar seguro», añadió Cabello, que no precisó el lugar de detención. Algunas fuentes sitúan a los dos bilbaínos retenidos en las instalaciones del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), en Caracas, junto con los otros tres estadounidenses y un checo bajo la misma acusación de intentar derrocar a Nicolás Maduro.

Cabello anunció a última hora del martes la detención de otro estadounidense presuntamente vinculado con planes violentos. El ministro no confirmó la identidad del detenido. que se suma a otros tres norteamericanos aprehendidos en los últimos días. «Fue capturado otro ciudadano de origen norteamericano que lo veníamos siguiendo, fue capturado aquí en Caracas, [estuvo] tomándoles fotos a instalaciones eléctricas, petroleras, unidades militares», dijo Cabello durante una intervención en el Parlamento.

### El elevado salario de su principal asesora le cuesta a Keir Starmer otro escándalo

La oposición critica que Sue Gray reciba un aumento del 17 % cuando los jubilados perderán la ayuda para pagar la calefacción

JUAN FRANCISCO ALONSO

LONDRES / E. LA VOZ

Keir Starmer no ha terminado de salir de un escándalo cuando ya está metido en otro. Cuando aún está dando explicaciones 
por los regalos que él y su esposa 
han recibido de un multimillonario donante del Partido Laborista, el primer ministro británico 
ha visto este miércoles cómo se 
desataba otra tormenta, esta vez 
por el salario que cobra su jefa 
de gabinete, Sue Gray.

La BBC reveló que Gray recibió un aumento de 17 % y que cobrará 170.000 libras anuales (202.000 euros). La cifra es superior a la que recibirá cualquier miembro del Gobierno, incluyendo el propio mandatario, cuyo salario actual es de 166.786 libras (198.000 euros).

Gray recibió el ajuste salarial luego de las elecciones generales celebradas el pasado 4 de julio, que ganó el laborismo. La asesora de Starmer se hizo famosa en el 2021 por liderar la investigación sobre las fiestas ilegales que se celebraron en Downing Street durante los confinamientos contra el covid-19 y cuyas conclusiones hirieron de muerte al Gobierno del controvertido Boris Johnson. Después de concluir esas indagaciones, la abogada aceptó sumarse al equipo del entonces líder de la oposición.

#### Los «tories» se lanzan al ataque

La revelación sobre el generoso salario de la asesora de Starmer ha servido a la oposición conservadora para atacar al Gobierno. El favorito para suceder a Rishi Sunak al frente de los tories, Robert Jenrick, acusó al mandatario de hipocresía.

Y tras recordarle que en el 2020 criticó que el entonces asesor principal de Boris Johnson, Dominic Cummings, recibiera un aumento de 40.000 libras anuales (47.500 euros), mientras que las enfermeras apenas solo obtuvieron un ajuste de 3,5 libras (4,16 euros) a la semana, ahora Jenrick empleó la misma fórmula. Así, en un post en la red X, el candidato a líder conservador criticó que el premier le ajuste el sueldo a su mano de derecha mientras les quita a los jubilados de menos ingresos 600 libras (712 euros) con su reciente decisión de eliminar las ayudas que estos recibían para pagar la factura de la calefacción este invierno.

El asunto del salario de Gray ha empañado algunas buenas noti-



El primer ministro Starmer, en una imagen de archivo, a TALLIS REUTERS

cias para el mandatario, como el hecho de que el Comité de Estándares de la Cámara de los Comunes no halló motivos para abrirle una investigación por declarar con retraso los regalos recibidos por su esposa, Victoria, de parte de un donante o que su Gobierno logró un acuerdo con uno de los mayores sindicatos de trabajadores ferroviarios para poner fin a dos años de huelgas en el sector.

La imagen de político intacha-

ble que tenía el primer ministro se ha visto empañada por las revelaciones de que en los últimos tres años ha recibido regalos, en forma de trajes, gafas y entradas a espectáculos deportivos y musicales por valor de más de 100.000 libras (118.000 euros); y además por su decisión de seguirlos recibiendo en el futuro. Esto, bajo la excusa de que «los contribuyentes no tienen por qué pagar la ropa de los políticos y sus esposas».

#### CRÓNICA MEDIO CENTENAR DE DETENIDOS

### Ghost, la aplicación de los criminales, al descubierto

BANGKOK / EFE

Con una apariencia similar a la de otras aplicaciones de comunicación más populares, el programa Ghost (Fantasma) se presenta como una plataforma para teléfonos móviles con seguridad impenetrable, una herramienta útil para que los sindicatos del crimen evadan a la Justicia.

Sin embargo, una amplia operación con policías de nueve países logró arrestar en Australia al creador y administrador de la app y desarticular varios grupos criminales usuarios del programa a lo largo del país.

Desde hace años, traficantes de droga, sicarios y otros tipos de delincuentes usan este tipo de aplicaciones para desarrollar sus actividades delictivas bajo el paraguas de redes cifradas.

En su página de internet, todavía activa, Ghost se presenta como un programa diseñado para mantener «la privacidad» a través de una serie de servicios de cifrado de mensajes, fotografías y llamadas telefónicas. Conforme a su propia descripción, la aplicación, ofertada en varios idiomas, como inglés, español, francés o sueco, usaba mensajes que se autodestruían y no guardaba el historial de las conversaciones para evitar dejar rastro. El cerebro detrás de la app, de 32 años e identificado como Jay Je Yoon Jung, vendía teléfonos modificados con Ghost instalado y una suscripción de seis meses al programa a cambio de 2.350 dólares australianos (1.430 euros).

Entre los usuarios se encuentran grupos criminales de Australia, Italia, Corea del Sur y Oriente Medio, que principalmente cometían delitos como tráfico de drogas, lavado de dinero, crímenes violentos o asesinatos. La Policía Federal Australiana comenzó a investigar Ghost en el 2021, tras contactar con ella agentes franceses. Unas pesquisas que desembocaron en la operación Kraken, para detener al creador de la aplicación y a otros 38 presuntos criminales en la nación oceánica.

El comisionado adjunto de la Policía Federal, Ian McCartney, describió al creador de Ghost como un australiano «fanático de la informática», sin antecedentes, que vive con sus padres y que se sorprendió por su arresto.

La policía australiana estima que en la actualidad hay más de 375 dispositivos activos con este programa cifrado solo en Australia. También hubo redadas en esta operación en Canadá, Irlanda, Italia y Suecia.



#### El Constitucional alemán niega a AfD el derecho a presidir comisiones parlamentarias

J. C. BARRENA BERLÍN / COLPISA

La ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) ha fracasado judicialmente en su intento de forzar la presidencia de alguna de las comisiones parlamentarias del Bundestag, que le niegan y bloquean desde hace años el resto de las formaciones políticas. El Tribunal Constitucional germano estableció ayer que AfD no tiene derecho a esos cargos, da igual que sea la Comisión de Exteriores, la de Defensa la de o Justicia, y rechazó tajantemente la demanda del partido xenófobo y euroescéptico.

El máximo tribunal alemán señaló además que el cese forzado del diputado de AfD Stephan Brandner como presidente de la Comisión de Justicia tampoco atenta contra la ley fundamental de la república federal, origen de la denuncia. Brandner fue destituido por decisión del resto de los partidos tras el atentado terrorista contra la sinagoga de Halle del 2019, en el que un neonazi asesinó a dos personas e hirió a otras dos en la vía pública tras fracasar en su intento de asaltar el templo hebreo.

El diputado de AfD difundió entonces un tuit en el que criticaba a los políticos de otros partidos por «rondar» las sinagogas con velas. Aunque se disculpó posteriormente, rechazó los llamamientos a que dimitiera de su cargo. A partir de entonces, y tras su destitución, las restantes formaciones bloquearon todos los intentos de Alternativa para Alemania de situar a uno de los suyos como presidente de una comisión parlamentaria.

#### Trato de igual

Los jueces concedieron a AfD, que cuenta con 77 diputados, el derecho a un trato igualitario a la hora de formar las diferentes comisiones del legislativo germano. Sin embargo, subrayaron que «la organización de elecciones para determinar los presidentes de las comisiones y la destitución del presidente de la de Justicia entran dentro del ámbito de la autonomía procesal del Bundestag», y especificaron que los diputados y grupos parlamentarios carecen de «derechos específicos de estatus» para presidir las comisiones.

El máximo tribunal considera además que el cese forzado del diputado de AfD Stephan Brandner como presidente de la Comisión de Justicia tampoco atenta contra la ley.

### Kiev asesta uno de los mayores golpes de la guerra al arsenal ruso

El ataque con drones provocó la evacuación de civiles

MOSCÚ, KIEV / EFE

Ante la resistencia de sus socios a levantar la prohibición de usar sus misiles de largo alcance contra territorio ruso, Ucrania recurrió una vez más a sus propios drones para golpear la retaguardia enemiga con un ataque masivo que alcanzó un almacén de misiles, munición y bombas aéreas en la ciudad de Toporets, de la región de Tver, del oeste de Rusia.

Según declararon a medios locales fuentes del espionaje ucraniano, el ataque fue una operación conjunta del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU), la inteligencia militar de Kiev y las fuerzas especiales del Ejército y alcanzó un depósito de municiones en el que se guardaban misiles Iskander y Tochka-U, además de bombas aéreas y munición para artillería.

El almacén en cuestión fue alcanzado por seis drones kamikaze ucranianos sobre las tres y media de la madrugada, según el canal de Telegram ruso Astra.

El portal ucraniano Militarni, especializado en asuntos de defensa, ha revelado que la unidad atacada es la 541690 de la Dirección Principal de Misiles y Artillería de Rusia (GRAU), en una información que incluye las coordenadas del depósito atacado.

Según el balance ofrecido por



Humo y llamas tras el ataque contra el arsenal de Toporets. REUTERS

el Ministerio de Defensa ruso, en el conjunto del territorio ruso se derribaron durante el ataque ucraniano de la madrugada 54 drones, 27 de ellos sobre la región de Kursk, escenario de una operación militar de Kiev desde el pasado 6 de agosto.

#### Evacuación parcial de Toporets

Las autoridades de la región de Tver ordenaron la evacuación de parte de la población de la zona en que se activaron las defensas antiaéreas en la ciudad de Toporets, de unos 11,400 habitantes, situada a 460 kilómetros de la frontera ucraniana. El acceso a la ciudad fue reabierto ayer por la tarde y los evacuados pudieron regresar a sus casas. Según el gobernador de Tver, Ígor Rudenia, el ataque no ha causado víctimas mortales ni heridos graves.

Ucrania ha convertido los ataques contra aeródromos militares y depósitos de misiles y bombas aéreas en una de sus principales prioridades durante los últimos meses de guerra, con el objetivo de reducir la superioridad aérea rusa.

## Meloni desafía el poder de los

herederos de Silvio Berlusconi

VALENTINA SAINI

VENECIA / E. LA VOZ

La relación entre la primera ministra ultranacionalista, Giorgia Meloni, y una de las familias más poderosas de Italia, los Berlusconi, atraviesa un mal momento. Al parecer, todo empezó tras el buen resultado en las elecciones europeas de Forza Italia (FI), el partido liberal fundado por Silvio Berlusconi, que parecía destinado a desaparecer tras su muerte en junio del 2023. En una entrevista en Il Corriere della Sera, Marina Berlusconi, la hija mayor del magnate y presidenta de Fininvest, el holding que controla su imperio, afirmó que en lo que respecta al aborto, el final de la vida o los derechos LGTBI, se siente «más en sintonía con la izquierda sensata».

En la misma entrevista anunció el lanzamiento de una nueva editorial que llevará el nombre de su padre y pretende impulsar el pensamiento liberal en un momento en que «los movimientos con ideas antidemocráticas» se extienden también por Europa.

Y, aunque es poco probable que la ofensiva editorial de la familia mueva muchos votos a favor de Forza Italia, sí lo están consiguiendo las constantes disputas entre su secretario, Antonio Tajani, y Matteo Salvini, líder de la Liga. Forza Italia ya ocupa la cuarta posición en los sondeos, pero las tensiones entre ambos partidos están debilitando al Gobierno, lo que no agrada a Meloni.

Tampoco le gusta a la jefa del Ejecutivo que una cadena controlada por la familia Berlusconi estuviera dispuesta a entrevistar a la influencer Maria Rosaria Boccia, la supuesta examante de Gennaro Sangiuliano, que dimitió como ministro de Cultura hace unos días después de que esta mujer publicara audios, mensajes y billetes de avión enviados por el ministerio. Si la entrevista no se celebró fue solo porque Boccia se echó atrás en el último momento.

Sin duda, también irritó a Me-

loni la salida de Hermanos de Italia (HI) de Rachele Mussolini, la nieta del dictador, que se pasó a Forza Italia. Y, sobre todo, la noticia de que el ex primer ministro Mario Draghi se reunió hace una semana en casa de Marina Berlusconi con Gianni Letta, uno de los barones de FI. Según fuentes parlamentarias, en HI existe el temor de que Forza Italia esté organizando contra ella una coalición pro-Draghi, con el apoyo del Partido Demócrata (centroizquierda) y los centristas.

Sin embargo, los medios italianos achacan el distanciamiento entre los Berlusconi y Meloni, sobre todo, a que los herederos del magnate se oponen a la intención del Gobierno de aplicar un impuesto a los beneficios extraordinarios de los bancos (el grupo Fininvest también es socio de una importante entidad bancaria) y a la privatización de la televisión pública RAI al menos parcialmente, lo que la convertiría en competidora de su imperio mediático, Mediaset. PAÍSES BAJOS

#### El Gobierno solicita dejar de aplicar normas migratorias de la UE

La ministra de Migración y Asilo neerlandesa, la ultraderechista Marjolein Faber, envió ayer una carta a la Comisión Europea en la que le solicita formalmente la exclusión de los Países Bajos de la política comunitaria migratoria en cuestiones de asilo. La Comisión Europea respondió que una decisión de ese calado no se puede llevar a cabo sin cambios en la normativa en la que se fundamenta la Unión Europea. EFE

#### HUNGRÍA

#### Budapest critica que Von der Leyen aparte a su comisario de Ampliación

El ministro de Exteriores húngaro, Péter Szijjártó, criticó ayer a Ursula von der Leyen por cambiar de cartera a su comisario, Oliver Várhelyi, hasta ahora responsable de Ampliación y que pasará a la de Salud y Bienestar Animal en la próxima Comisión Europea. Bruselas descontará casi 300 millones en ayudas a Hungría por impago de una multa del Tribunal de Justicia de la UE. EP



Desbordamiento del río Bystrica, en Polonia. REUTERS

#### EUROPA CENTRAL

#### Las inundaciones del temporal Boris causan al menos 23 muertos

La cifra de muertos a causa de las inundaciones provocadas por el paso del temporal Boris por varios países del centro de Europa asciende a 23 a medida que la tormenta avanza hacia Italia, según reflejan los últimos balances difundidos por las autoridades de Austria, Polonia, República Checa y Rumanía. EP

#### ARGENTINA

#### El portavoz presidencial, Manuel Adorni, adquiere el rango de ministro

El portavoz presidencial, Manuel Adorni, ha adquirido rango de ministro al frente de la Secretaría de Comunicación y Medios, dependiente directamente de Javier Milei, según el decreto publicado ayer. Adorni comparece casi diariamente ante la prensa acreditada en la Casa Rosada y es muy activo en redes sociales, donde suele compartir informaciones sobre Milei. EFE

### La vacunación contra el covid y la gripe comienza el lunes en Galicia

Los primeros en recibir el pinchazo serán los mayores en las residencias

A CORUÑA, REDACCIÓN / LA VOZ

Un año más, y pasaron ya cuatro y medio desde la irrupción del coronavirus, toca vacunarse contra el covid-19. El próximo lunes 23 se iniciará una nueva campaña en Galicia, que será muy similar a la anterior. Los primeros en ser vacunados serán los mavores que viven en residencias de la tercera edad. Junto a esta diana de población, también se incluirán en el grupo prioritario las personas institucionalizadas en centros de dependencia y discapacidad. En todos los casos, al tiempo que la inmunización frente al covid, se ofrecerá también la dosis para protegerse frente al virus estacional de la gripe.

Una vez cubierta la población más sensible, la campaña proseguirá, como en anteriores ocasiones, con la población mayor de 80 años, que también esta vez deberá acudir a sus centros de salud a vacunarse. A continuación, el plan de inmunización seguirá las pautas conocidas para llegar al personal sociosanitario y a los colectivos más vulnerables por sus condiciones de salud, como los inmunodeprimidos y personas a tratamiento contra el cáncer.

Entre la población general, el programa de protección irá aplicándose por grupos etarios, comenzando por los de mayor edad para ir descendiendo progresivamente. En estos casos, todo apunta a que se volverán a reabrir los vacunódromos para concentrar a los citados y agilizar la administración de la doble inmunización contra el covid y la gripe.



Colas para vacunarse en el Gaiás, en Santiago, en la anterior campaña. SANDRA ALONSO

El balance de la anterior campaña autonómica de vacunación fue de 826.155 dosis inyectadas contra la gripe, así como 668.176 contra el covid. Según los datos recogidos por Sanidade, la vacunación contra el covid superó en Galicia la media española entre la población diana de más de 60 años. En el tramo de 60 a 69 años, la cobertura alcanzó el 55,4 %, frente al 32,3 % del conjunto de España. Entre 70 y 79 años fue del 69,2 %, 17 puntos más que en el Estado (52,2 %). Y en los mayores de 80 años llegó al 79 % en la comunidad gallega, es decir, 14 puntos más que el conjunto del país (64,3 %).

En cuanto al pinchazo para la gripe, el número de dosis entre los mayores de 65 años fue de 522.234, con una cobertura del 74,4 %, cerca del objetivo del 75 % fijado para la campaña y de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Sanidade también pondrá en marcha el próximo lunes la inmunización infantil frente al virus sincitial, que comenzará con los recién nacidos a partir de esa jornada y se prolongará hasta el 31 de marzo. El 30 de septiembre les corresponderá el turno a los nacidos en los seis últimos meses, a partir del pasado 1 de abril. Esta medida fue pionera en el mundo y logró un 98 % de adherencia entre los recién nacidos, y un 92 % entre los pequeños de cero a seis meses, evitando casos de bronquiolitis graves a centenares de lactantes.

Galicia, además, administrará este año la vacuna de la gripe a los niños de dos a cinco años con un suero intranasal.

#### La red de playas sin humo de Galicia se amplía a 242 y premia a 45 ayuntamientos

REDACCIÓN / LA VOZ

El programa de la red gallega de playas sin humo se ha ampliado a 242 arenales y ha otorgado a 45 ayuntamientos el premio de la categoría oro, al tener declaradas todas sus playas libres de humo.

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, entregó ayer en Cabanas los galardones de este programa correspondientes a las categorías oro y plata. De esta forma, de los 45 ayuntamientos que alcanzaron este año la categoría oro, 22 de ellos lograron por primera vez este reconocimiento.

Los ayuntamientos distinguidos con el diploma de oro fueron: Cedeira, Cabanas, Corcubión, Laxe, Mañón, Noia, Oleiros, Ponteceso, Pontedeume, Rianxo, Valdoviño, Bergondo, Boiro, Cabana de Bergantiños, Dumbría, Malpica de Bergantiños, Muros, Barreiros, Cervo, Begonte, Castro de Rei, Chantada, Cospeito, Mondoñedo, Outeiro de Rei, O Saviñao, O Vicedo, Bande, Avión, Castro Caldelas, Vilariño de Conso, Beariz, Laza, A Veiga, Castrelo de Miño, Cerdedo-Cotobade, Lalín, A Guarda, Baiona, Ponteareas, Ponte Caldelas, Redondela, Sanxenxo, Tui y Vilaboa.

En la categoría plata —otorgada a ayuntamientos con más del 50 % de sus playas sin humo—fueron galardonados Camariñas, Fene, Ortigueira, Viveiro, Cambados, Mondariz, Poio y Soutomaior. Caamaño dijo que la creación de estos espacios sin humo transmite «un mensaje poderoso a la juventud: lo normal es no fumar».

#### AMPLIACIÓN

#### En marcha la campaña contra el virus del papiloma con nueva cobertura

La campaña de vacunación contra el virus del papiloma comenzó ayer. Sanidade amplió la cobertura al extenderla a todos los varones de entre 15 y 18 años, con lo que prevé llegar a 27.000 adolescentes que hasta ahora quedaban fuera de esta inmunización. La otra novedad es que la pauta pasa a ser de una única dosis, frente a las dos que se administraban hasta ahora. La campaña no tiene fecha de finalización y, por lo tanto, las familias podrán programar la cita según sus necesidades.

### Un modelo gallego predice la respuesta de los pacientes a terapias anticáncer

R. R. REDACCIÓN / LA VOZ

Cáncer de pulmón no microcítico metastásico. Cuando un paciente recibe este diagnóstico significa que la enfermedad se encuentra en un estado avanzado y que no existen demasiadas alternativas de tratamiento. Pero existen. Y su gran esperanza en los últimos años es la inmunoterapia en combinación con otros tratamientos. Sin embargo, no todas las personas responden a esta terapia que refuerza el sistema inmune para atacar al tumor de forma selectiva. Incluso puede ser contraproducente. Por eso, cada vez es más necesario realizar una selección adecuada de los pacientes para ofrecerles la mejor alternativa terapéutica en cada caso. Es un factor decisivo en el abordaje del cáncer.

En el caso del cáncer de pulmón no microcítico metastásico existe un biomarcador que predice la respuesta a la inmunoterapia y que se utiliza habitualmente en clínica, la expresión del ligando 1 de muerte programada (PD-L1). Pero no es ni mucho menos infalible. Ahora, un equipo del grupo de Oncología Médica Traslacional (Oncomet), del Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago (IDIS), ha desarrollado un nuevo modelo que predice la respuesta al tratamiento en prácticamente el 100 % de los casos. Se trata de una firma proteómica, un conjunto de siete proteínas que permiten diferenciar en qué pacientes será efectiva la inmunoterapia y en cuáles no. La investigación se ha publicado en la revista científica Molecular And Cellular Proteomics.

«Los análisis de supervivencia mostraron que niveles bajos de tres de estas proteínas se asocian con una supervivencia libre de progresión y una supervivencia global más prolongada de estos pacientes, mientras que los niveles bajos de otra de estas proteínas se asociaban con una peor supervivencia global», explica Ana



Miembros del grupo Oncomet de Santiago que crearon la herramienta.

Belén Dávila, la primera autora de un trabajo en el que han participado Patricia Mondelo, Jorge García, Luis León Mateos, Alicia Abalo, Susana Bravo, María del Pilar Chantada, Laura Muinelo, Rafael López y Roberto Díaz.

La investigación para identificar esta firma proteómica y probar su eficacia se llevó a cabo en un grupo de 64 pacientes reclutados en el Complejo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS). «Acertamos casi en el 100 % de los casos si los pacientes van a responder o no a la terapia. Nuestra alternativa es mejor que la herramienta estándar que se está utilizando en clínica», precisa Dávila. El objetivo ahora es probarla en más pacientes y desarrollar un kit de detección.



La bajamar fue muy llamativa en la ría de O Burgo, ya que la merma de arena permitió cruzar andando desde el hospital materno de A Coruña hasta Santa Cristina. F. MOLEZÚN

### Una intensa marea viva se «come» la costa

La bajamar también fue espectacular, ya que permitió acceder por tierra a lugares escondidos

R. ROMAR

REDACCIÓN / LA VOZ

Paseos cortados, playas desaparecidas, puertos pesqueros en los que el agua prácticamente se ha situado a ras de la superficie, inundaciones puntuales... Las mareas vivas más intensas de los últimos 19 años, que han coincidido con la superluna y el eclipse parcial, no han defraudado en Galicia. Durante la pleamar de este miércoles, en torno a las cinco y las cinco y media de la tarde, el agua alcanzó una altura de entre 4,1 metros (registrada en Vigo), y 4,5 metros (en la ría de Foz). Es la diferencia entre la bajamar y la pleamar. En algunos puntos se situó hasta casi medio metro por encima de las habituales mareas vivas de septiembre, que tradicionalmente son las más fuertes del año.

En esta ocasión el episodio de mareas vivas astronómico fue excepcional, porque a la coincidencia de la superluna en equinoccio —un momento en el que el satélite y el sol están alineados con el Ecuador, con lo que combinan su fuerza gravitatoria— se unió un factor añadido: la Luna se encontraba en su fase de perigeo, el momento de mayor cercanía con la Tierra. Fue un espectáculo que no se quisieron perder muchos curiosos que se acercaron a la costa para contemplarlo.

Pero si los registros alcanzados por la marea alta fueron especialmente llamativos, no lo fueron menos los que se midieron durante la bajamar. La retirada del agua permitió descubrir lugares en las playas que hacía años que no se habían visto. En A Coruña, por ejemplo, la merma de la superficie de arena permitió cruzar andando (y casi sin mojarse los pies) desde la orilla del hospital materno hasta la vecina Santa Cristina, en el municipio de Oleiros.

En Sanxenxo, la Madama de Silgar parecía que estaba al alcance de tres brazadas nadando, mientras que en la dársena de embarcaciones menores de As Corba-









ceiras, en Pontevedra, todo se quedó en seco como si fuese un campo, solo roto por el hilito que sigue el curso del río Gafos en su desembocadura.

La situación cambió de forma radical por la tarde, con la llegada de la pleamar. En Pontevedra, por ejemplo, el agua llegó a cortar el paso a los viandantes que utilizan la última pasarela de madera en la desembocadura del Gafos. Y en Ardán, mientras la bajamar abrió una «autopista» para ir en seco y a pie a la isla de O Santo, la pleamar engulló toda la playa.

En el muelle de Bouzas, en Vigo, los barcos estaban prácticamente al mismo nivel que el cemento. Y otro tanto ocurrió en la zona de A Mariña, especialmente en Porto Chico, en Foz, donde en

- 1 El muelle de Porto Chico, en Foz, prácticamente desapareció con la marea. XAIME RAMALLAL
- 2 Uno de los pantalanes del Club Náutico de Pontevedra se quedó seco. RAMÓN LEIRO
- 3 La marea casi desborda el puerto de O Berbés, en Vigo. XOÁN CARLOS GIL
- La superluna responsable del episodio de mareas vivas trajo consigo un eclipse parcial. ANA GARCÍA

algún momento casi eran indistinguibles las instalaciones portuarias. En esta ría de A Mariña la pleamar alcanzó la mayor altura de toda Galicia. Se elevó hasta 4,5 metros. En Ferrol, el agua estuvo muy cerca de alcanzar el puente de As Pías. E imágenes así se
sucedieron a lo largo de la costa
gallega. Aunque, pese a la espectacularidad de la marea, no hubo
que lamentar grandes incidentes. La más destacada se vivió en
Betanzos, donde el agua alcanzó
dos edificios del Malecón y parte
del paseo del puerto. Es algo que
suele pasar cuando hay lluvias intensas, pero no suele ser habitual
con mareas vivas.

Este fenómeno se viene registrando desde el pasado lunes y se prolongará hasta mañana, aunque uno de los momentos culminantes fue ayer, coincidiendo con la plenitud de la Luna llena, la superluna de la cosecha. Pero suele ocurrir que el efecto de mayor atracción de las aguas por la fuerza de gravedad de la Luna ocurre un día después, por lo que este jueves se prevé que el episodio de mareas vivas sea un poco más intenso.

#### Emergencia en Cantabria

En Galicia no se ha emitido ninguna alerta, pero sí en Cantabria, donde el Gobierno de la comunidad activó la fase de preemergencia del Plan Especial de Protección Civil por la acusada subida del nivel del mar.

La superluna del miércoles, que trajo las mareas vivas, también vino acompañada de un eclipse parcial anular que se produjo en la madrugada del miércoles y ocultó un 5 % del satélite. Fue como un pequeño mordisco, pero vistoso. TAK WAH MAK BIOQUÍMICO E INVESTIGADOR MÉDICO EN ONCOLOGÍA

### «Si el Nobel fuera la meta, el 99,9 % de los científicos estaríamos decepcionados»

Su descubrimiento sentó las bases de las terapias dirigidas en el cáncer

MILA MÉNDEZ

A CORUÑA / LA VOZ

Se acerca a los 80 años y la jubilación no está en los planes de Tak Wah Mak (Cantón, China, 1946). Este bioquímico canadiense, donde vive tras su paso por Estados Unidos, habla pausado y con convencimiento de su trabajo. Una entrega que a punto estuvo de llevarlo al Nobel. A mediados de los 90 descubrió la función de la proteína del punto de control inmunitario CTLA-4. Para expresarlo de forma asequible, dio con la proteína que actúa como freno en las células o linfocitos T del sistema inmunitario.

Sin embargo, el galardón no fue para él, sino para el inmunólogo estadounidense James P. Allison, quien dio el siguiente paso. Desarrolló un anticuerpo contra esa proteína. Con él, las células del sistema inmunitario reconocen la célula tumoral y la atacan. Mak sentó con eso las bases de las terapias dirigidas, a las que responden con la inmunoterapia el 20 % de los pacientes de cáncer.

Y eso, le gusta destacar, que no es inmunólogo: «Soy virólogo». Hablamos con él en el congreso de la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular (SEBBM) que se celebró en A Coruña.

#### —¿Todavía hoy se sorprende de las consecuencias del hallazgo?

—Era muy joven, tenía 30 años cuando lo identifiqué por primera vez con mis compañeros de Stanford. Creo que ser virólogo me ayudó. La inmunología estaba buscando algo común que expresasen las células T. Nosotros tomamos una aproximación distinta, y ese elemento diferenciador fue lo que nos permitió encontrar la estrategia acertada para clonar la proteína y, años después, aislarla. Tal vez ser tan joven y no tener miedo, el que produ-



Mak visitó A Coruña, donde dio la conferencia inaugural en un congreso de bioquímica. ÁNGEL MANSO

ce el bagaje en la gente más docta en la materia, me ayudó a hacerlo de esa forma tan original.

#### —¿Con qué se queda de aquello?

 El descubrimiento del TCR, el receptor de las proteínas de las células T, ha sido transformador no solo en inmunoterapia, sino también en alergias, infecciones o enfermedades autoinmunitarias. Es una pieza vertebral de la inmunología de las células T. Parte de mi trabajo, pero también del de Allyson, ha contribuido a cambiar radicalmente los tratamientos para los distintos tipos de cánceres. -Una repercusión que no intuían

#### cuando dieron con la proteína.

—Más allá de los descubrimientos que hice, los que se fueron haciendo posteriormente han dado lugar a que haya linfomas que se eliminan por complejo en un 50 % de los pacientes. Estamos en un momento muy dulce en la inmunología porque estamos entendiendo cómo funciona el sistema inmunitario en todas sus células, en todas sus interacciones,

#### —Pero todavía queda camino.

—Siempre que hablamos de cáncer pensamos en los tumores sólidos, pero hay muchos tumores líquidos que matan mucho más rápido. Por eso ver cómo funcionan los antígenos tumorales (TSA), no solo en células de tumores sólidos, sino también en líquidos, y cómo se pueden generar terapias que inhiban la señalización es muy esperanzador.

#### —¿En qué trabaja ahora?

—Hay mucho conocimiento avanzado, salvo en neurología, en la neuroinmunología, donde estoy más implicado. Estudio cómo el sistema nervioso habla con la inmunología, y esto es todavía algo desconocido.

#### —¿Dónde hay que centrar el tiro?

 Hago una reflexión con los casos de covid persistente. El desarrollo de las vacunas estuvo enfocado en entender cómo se producían anticuerpos contra el covid, pero no se estaba entendiendo cómo se estaba reconociendo ese virus. Hay pacientes que son muy sensibles a la recurrencia. La inmunoterapia, igual: se centra en el número de pacientes que responden a un tratamiento, y no en por qué hay unos pacientes que no responden. Entender la genética de estos pacientes es básico y vertebral en la inmunología de células T para que, al final, una droga pueda utilizarse para la mayoría de la gente.

#### -El Nobel de Fisiología y Medina para James P. Allison fue en el 2018. ¿Le dolió no ser partícipe del premio?

—Si el Nobel fuera el objetivo, el 99,9 % de los científicos estaríamos decepcionados. Solo un porcentaje muy pequeño de gente consigue el Nobel.

### «Los investigadores tenemos que poner énfasis en por qué ocurren las cosas, no tanto en el qué sucede»

La de Tak Wah Mak es una de esas historias que deben contarse para reivindicar la investigación básica. Para que se llegara a desarrollar un tratamiento contra el bloqueo molecular de las células T del sistema inmunitario alguien tuvo que dar antes con este freno. «La biología es muy complicada y mucha gente no está preparada para entenderla», dice.

La empresa farmacéutica que

cofundó en EE.UU. sacó en el 2017 el primer fármaco aprobado dirigido específicamente contra el metabolismo del cáncer.

Y aunque el suyo parezca un trabajo aislado, enfrascado en el laboratorio, reivindica lo contrario. «No es un acto solitario, pero sí reflexivo, a lo mejor. Esa soledad es necesaria, pero estando rodeado de colegas que compartan tu forma de pensar», defiende.

Pone un ejemplo: «En una conversación con un investigador israelí sobre la interacción del receptor que habíamos descubierto en células B del sistema inmunitario, vimos que había un signo patogénico. Este inmunólogo descubrió cómo un desarrollo de la terapia CAR-T puede bloquear en linfomas de células B esta señalización para revertir el proceso», recuerda. «Ahora se han desarrollado inmunoterapias dirigidas para la leucemia mieloide aguda (AML)», añade.

Cómo el cerebro se comunica con el sistema inmunitario a través de las células T y B es su cometido. «Los científicos tenemos que poner énfasis en por qué ocurren las cosas, no en el qué. Lo importante es qué hay tras ese porqué y cómo transformarlo», concluye.

#### El desahucio de las exmonjas de Belorado se alargará más allá de marzo de 2025

J. C. R. BURGOS / COLPISA

Las exreligiosas del monasterio de La Bretonera de Belorado comerán el turrón en el convento. Y es que, a pesar de que el arzobispo Mario Iceta presentó este lunes 16 de septiembre la correspondiente demanda de desahucio, hasta el mes de marzo del 2025, seis meses al menos, van a estar las exclarisas entre las paredes del cenobio. Eso en el más favorable de los escenarios. Antes, el juzgado ha de estudiar la demanda del arzobispado y admitirla a trámite.

Cuando esto ocurra, empezará a funcionar la maquinaria de la Justicia. En ese momento, según han informado fuentes jurídicas, se trasladará la demanda a la parte contraria, es decir, a las exmonjas, o, mejor dicho, al gabinete de abogados contratado por el convento.

Si se acepta la demanda, cosa muy improbable dado que ya han anunciado que van a seguir peleando hasta el final, el proceso de desahucio será rápido. Sin embargo, la opción más probable es que se opongan a la demanda, lo que llevará a que el procedimiento se alargue. Se celebrará entonces un juicio por desahucio en el que se verán ambas partes con sus servicios jurídicos, y habrá que esperar a que el juez emita una sentencia, que puede ser recurrible.

Un plazo más, porque si existe recurso deberá firmarse una sentencia firme en un determinado tiempo. Con esa sentencia llega el previsible final. Como mínimo será medio año, pero vista la resistencia de las bretoneras, la resolución final podrá verse en un mínimo de más de un año.

#### Vulnerabilidad

Las exreligiosas de Belorado han tenido que pasar por el proceso previo de someterse a una serie de entrevistas con trabajadores sociales de Belorado para evaluar el grado de vulnerabilidad en el que se encuentran actualmente. Como es conocido, se negaron a someterse a ese proceso y la Diputación de Burgos, a través de su servicio de Bienestar Social, emitió el correspondiente informe en el que dice que no existe vulnerabilidad porque no se han querido acoger a esa evaluación y, por lo tanto, ante su voluntaria negativa, no se puede deducir que exista ese riesgo.

#### Un urólogo opera desde Francia a un paciente en China gracias a la telecirugía

MADRID / EUROPA PRESS

El jefe de Urología Oncológica y del Equipo Quirúrgico de Trasplante Renal de la Fundació Puigvert, el doctor Alberto Breda, ha realizado con éxito la primera nefrectomía robótica transcontinental, practicada desde Francia en un paciente que se encontraba en China. La operación se hizo hace una semana, el pasado 11 de septiembre, desde una sala del palacio de congresos de Burdeos (Francia). El paciente, un varón de 37 años con un tumor de riñón de 3,5 centímetros, estaba en el Hospital General Pla, de Pekín, a 8.264 kilómetros de distancia, y fue dado de alta al día siguiente de la intervención y, una semana después, se encuentra en su domicilio en fase de recuperación y no presenta complicaciones.

La nefrectomía consiste en la extirpación parcial o total del riñón y se trata de un procedimiento quirúrgico de alta complejidad que realizan los urólogos con capacitación avanzada y amplia experiencia, para reducir las probabilidades de complicaciones. «Se trata de un momento histórico que ha sido posible gracias a la colaboración internacional y que sirve, además, para ilustrar la diversidad que existe en la práctica de la medicina actual», declara el doctor Breda. Cabe destacar que, para familiarizarse con el maneio de diferentes sistemas existentes, en febrero del 2024 el doctor Breda le practicó a un cerdo una nefrectomía por telecirugía desde Orlando (Estados Unidos). El animal estaba en un hospital de Shanghái (China) a más de 12.800 kilómetros.

Debido al tiempo latencia por la larga distancia, el ritmo de la implantación de la telecirugía está condicionada por el desarrollo de las redes 5G y de fibra óptica.



Dominique Pelicot, a la derecha, junto a otros cuatro acusados, en uno de los bocetos del juicio que se celebra estos días en Aviñón. ZZIIGG RELITERS

## Gisèle Pelicot frente a los hombres que la violaron: «Son unos degenerados»

La sala del juicio de Aviñón proyectó ayer vídeos de las agresiones sexuales

MARÍA VIÑAS

REDACCIÓN / LA VOZ

A los nietos de Dominique y Gisèle Pelicot se les quedó grabado a fuego el día en el que, a las seis de la tarde, su abuela todavía no se había levantado de la cama. Su abuelo la había atiborrado a pastillas para violarla mientras dormía. Lo hacía dos o tres veces por semana, de manera tan compulsiva que tanto le daba quién estuviese en casa y quién no, y tras dos años abusando de ella en soledad empezó a invitar a desconocidos para que se uniesen a él o para contemplarlos penetrando su cuerpo inerte. Lo explicó el propio monstruo de Mazan ante el Tribunal Penal de Vaucluse (Francia) que lo juzga, a él y a otros 51 hombres, desde el pasado 2 de septiembre.

Nunca les cobró por participar, ni dinero ni favores, y tampoco forzó a ninguno de ellos a unirse a sus perversiones, subrayó durante su declaración. Al terminar, limpiaba las partes íntimas de Gisèle y la vestía con la misma ropa para que no se diera cuenta de nada. Ella, sin embargo, se despertaba abotargada, con sangrados abundantes y regulares y el cuello del útero inflamado. Ningún médico lo asoció con posibles agresiones.

#### «Se me trata de alcohólica»

Gisèle Pelicot volvió a tomar la palabra aver frente al más de medio centenar de hombres que durante diez años desfilaron por su dormitorio para cumplir sus aberrantes fantasías sexuales. Tras escuchar los argumentos de sus defensas, admitió, molesta, sentirse humillada por las insinuaciones que sugerían que era cómplice de su marido. La estrategia de los acusados se basa en sostener que desconocían que ella no estaba al tanto de lo que pasaba, en afirmar que fueron manipulados por Dominique y en insistir en que, si no hay voluntad de cometerla, no hay violación. «Se me está tratando de alcohólica, como si hubiese permanecido en un estado de ebriedad tal que no me hubiese dado cuenta de que me estaban agrediendo. Tal y como estaba no podía reaccionar, estaba en coma y las imágenes pueden corroborarlo -- reprochó la víctima-. Hace falta tener mucha paciencia para escuchar lo que estoy escuchando. Es degradante. l'Tengo la sensación de que la culpable soy yo y de que los 50 de ahí atrás son las víctimas!».

La de ayer fue una jornada especialmente dura en los juzgados de Aviñón. Tras varias declaraciones y el interrogatorio a Gisèle, se procedió a proyectar —con su permiso— algunos de los vídeos de las agresiones encontrados en el ordenador de Dominique. Los únicos requisitos que puso la víctima fueron que no se reprodujese en la sala donde el público sigue la audiencia y que sus hijos no estuviesen presentes.

Tras verlas, Gisèle se reafirmó en su falta de consentimiento —«¿En qué momento un hombre decide por su mujer?»— y, enfadada, sentenció que no había perdón posible para los hombres sentados en el banquillo. «Para mí son unos degenerados», consideró, y puntualizó: «Han cometido violación, no agresión».

En referencia al padre de sus hijos y a los abusos que adujo haber sufrido en su infancia, Gisèle Pelicot argumentó que todo el mundo ha tenido traumas en sus primeros años de vida y que no por eso uno acaba convertido en un criminal. «Yo misma los he tenido. Después tomamos nuestras propias decisiones», estimó. Dominique describió en su turno de palabra masturbaciones y felaciones que su padre imponía a sus hijos. Nunca había hablado de ese incesto hasta ahora.

#### Voz Natura, «un caso de éxito» en la Alianza Galega polo Clima

REDACCIÓN / LA VOZ

Voz Natura es el fruto «de la sensibilidad de una empresa de comunicación por cuidar y proteger Galicia», descifró ayer Nazareth Díaz, de la Corporación Voz, ante el foro técnico de la Alianza Galega polo Clima reunido en A Coruña. El pionero programa ambiental, por el que han pasado 80.000 niños desde su creación hace 28 años, trasciende el ámbito educativo, tal y como quedó de manifiesto en su presentación ante una docena de empresas destacadas como «un caso de éxito» ante el reto climático. «Transformar, cambiar hábitos, educar, construir una sociedad crítica se hace con información, rigor y criterio en aras del interés público», expuso Díaz.



El moderador y los portavoces de Coca-Cola, Vegalsa-Eroski y Voz Natura, ayer en A Coruña. ÁNGEL MANSO

# Los pacientes de ELA celebran el consenso político: «Hoy ganamos todos»

Todos los grupos parlamentarios, incluido Vox, firmaron el acuerdo para tramitar cuanto antes la nueva ley

REDACCIÓN / LA VOZ

Los enfermos de esclerosis lateral amiotrófica (ELA) fueron ayer protagonistas en el Congreso de los Diputados, donde se volvió a oír su voz tras años de lucha y esfuerzo para conseguir el consenso de todos los partidos para sacar adelante una ley de pacientes con esta enfermedad.

Todos los grupos parlamentarios —incluido Vox, que había anunciado enmiendas al texto firmaron el acuerdo para tramitar la ley de la ELA, impulsado por PSOE, Sumar, PP y Junts. «Nunca se había acordado una ley antes de que se tramitara. Y esta ley está acordada de principio a fin, desde el primer punto hasta el último. Y eso es un éxito, un gran éxito», ha expresado la diputada del PSOE Maribel García 
López tras la firma del documento. En este sentido, ha asegurado que Vox «no puede» presentar ninguna enmienda porque ha 
firmado un acuerdo de tramitación. Al no presentarse enmiendas, el texto quedará aprobado en 
el Senado y no tendrá que volver 
al Congreso.

En el acto de la firma, tal como recoge Efe, las palabras han salido de los pacientes, como la de José Luis Capitán, al que conocen como Capi, una de las caras visibles de esta enfermedad y quien desde su diagnóstico ha luchado por visibilizarla. Lo hace



Diputados de los distintos partidos aplauden a representantes de los enfermos de ELA. JESÚS HELLÍN

en una silla de ruedas, desde donde quiso incidir en el «hito» de este consenso, que, como comentó, es «una tarea muy compleja en estos tiempos convulsos para la política». Un consenso que, como ha dicho en el texto que ha preparado y que la tecnología le ha permitido reproducir, «debería servir de ejemplo para tomar otras decisiones de relevancia en España, en Europa o en el mundo». Por ello, ha pedido a los medios que no hagan partidismo de este logro: «Hoy no hay vencedo-

res y vencidos. Hoy ganamos todos», ha argumentado.

Como señaló el presidente de la Confederación Nacional de Entidades de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ConELA), Fernando Martín, los enfermos están más cerca
de conseguir «una vida digna».
Por eso, se han querido acordar
de todos los enfermos que, como
Francisco Luzón, lucharon en su
día por estar en este momento
tras muchas reuniones con los
grupos políticos, cuyos portavoces se han puesto, según Martín,

«el mono de trabajo» para llegar al acuerdo. Todos coinciden en que la ley se tiene que aprobar «cuanto antes», porque los enfermos «no pueden esperar más».

Cuando el texto se apruebe, las 4.000 personas con ELA en España contarán con una norma que incorpora las tres aportaciones de la asociación ConELA, entre las que está la atención 24 horas de estos enfermos, la agilización de los trámites de revisión de los pacientes y la revisión del baremo de dependencia.

#### Las enfermeras defienden la potestad para prescribir como un avance «seguro y beneficioso»

SEVILLA / EUROPA PRESS

La Asociación Andaluza de Enfermería Familiar y Comunitaria (Asanec) ha defendido la prescripción enfermera como un avance «seguro y beneficioso» tanto para los pacientes como para el sistema de salud en general. Para Asanec, esta medida responde a las necesidades y nuevas demandas de la población y se realiza en pro de mejorar la calidad de la asistencia sanitaria prestada por los servicios de salud.

Desde la asociación han apuntado que «la figura de la enfermera ha evolucionado considerablemente en las últimas décadas» y han recordado que estas profesionales «desempeñan un papel clave en la atención al paciente, especialmente en el manejo de enfermedades crónicas, la prevención, la promoción de la salud y la educación sanitaria».

Desde el punto de vista de Asanec, «uno de los argumentos más repetidos por los sindicatos médicos consiste en la preocupación por la seguridad del paciente»; sin embargo, para la asociación, «la prescripción enfermera no es un proceso aislado ni independiente de la medicina, ya que la colaboración entre enfermeras y médicos está en el centro de esta práctica, al igual que otras colaboraciones consolidadas que se han perpetuado a lo largo de los años y con resultados satisfactorios y beneficiosos».

### Sevilla cobrará tres o cuatro euros por acceder a la plaza de España

SEVILLA / EUROPA PRESS

El alcalde de Sevilla, el popular José Luis Sanz, manifestó ayer que ya tiene «decidido acotar» el espacio de la monumental plaza de España perteneciente al consistorio, o sea el espacio al aire libre comprendido entre la balaustrada de acceso y los bancos de las provincias, para cobrar a los turistas «entre tres y cuatro euros» por la visita para costear la vigilancia 24 horas en el recinto y labores de conservación.

Sanz ha defendido nuevamente su planteamiento de cerrar la plaza y cobrar una entrada a los turistas; pero no a quienes estén empadronados en la ciudad o hayan nacido en la provincia.

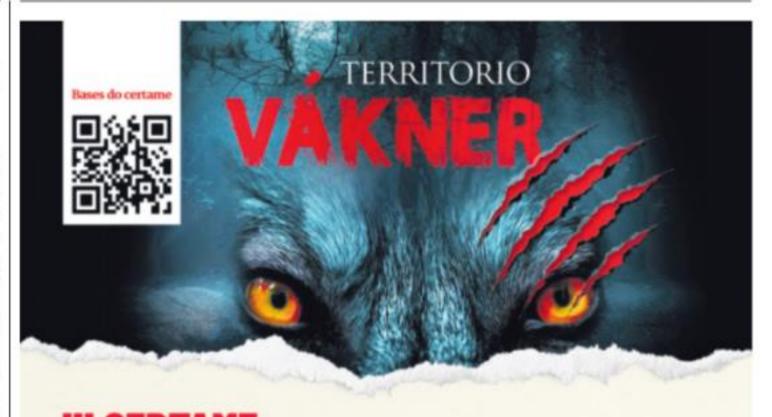

# III CERTAME RELATOS DE MISTERIO NO CAMIÑO

#### PREMIOS:

1º Gañador/a: premio en metálico de 2.000 euros.
2º Gañador/a: premio en metálico de 1.000 euros.
Os tres primeiros traballos premiados recibirán ademais premios en produtos ou servizos do camiño de Fisterra e Muxía, e as dez persoas premiadas recibirán un diploma e unha peza distintiva.

#### INSCRICIÓNS:

Ata o 15 de outubro do 2024.

Patrocina:



#### PARTICIPANTES:

Poderán participar todas as persoas maiores de 16 anos.

#### LUGAR DE INSCRICIÓN:

Deberánse entregar os textos correctamente identificados na Delegación de La Voz de Galicia (R/ Gran Vía, 84, 1º. 15100 Carballo).

Organizan:





### Gobierno, patronal y sindicatos pactan una reforma para jubilarse a la carta

El acuerdo para sostener las pensiones pasará ahora a trámite parlamentario

M. SÍO DOPESO

REDACCIÓN / LA VOZ

Es la cuarta reforma de las pensiones, y con ella el Gobierno trata de contener un gasto desbocado que crecerá en los próximos años impulsado por la retirada de los nacidos en la década de los sesenta. El documento base firmado ayer por Gobierno, patronales y sindicatos ofrece un catálogo de posibilidades que los trabajadores tendrán a su disposición a la hora de jubilarse, bien haciéndolo de forma parcial, combinando el cobro de la pensión con el trabajo, o atrasando el momento de la retirada. En resumen, lo que se ha buscado es ampliar y flexibilizar las fórmulas para hacer compatible el empleo con el cobro de una prestación por jubilación; además de otorgar más capacidad de actuación y decisión a las mutuas y regular el retiro para las profesiones penosas. Pero el acuerdo de este marco regulador escenificado ayer en la Moncloa suscita muchas dudas sobre su aprobación parlamentaria. ERC, BNG y Bildu amenazaron al Gobierno en la comisión del Pacto de Toledo celebrada la pasada semana con echar por tierra el texto si durante su tramitación parlamentaria no se aceptan enmiendas a aspectos que no comparten. Junts no ha fijado su postura y no es previsible que el PP vote a favor de la reforma pese a estar suscrita por la patronal. Estas son las claves:

#### JUBILACIÓN ACTIVA

#### Trabajar y cobrar la pensión.

Esta fórmula permite compatibilizar la pensión con un trabajo por cuenta ajena o propia, a jornada completa o parcial, si la jubilación se produce al menos un año después de cumplir la edad ordinaria. La cuantía va aumentando con los años. El porcentaje de pensión que se podrá cobrar más allá de la edad de jubilación queda así: un 45 % por un año de demora, un 55 % por dos años de demora, un 65 %, por tres años y un 80 % por cuatro años. El 100 % de la pensión se alcanza al quinto año.

#### JUBILACIÓN PARCIAL

Se adelanta el retiro con contrato de relevo. La jubilación parcial con contrato de relevo permite adelantar hasta tres años el retiro parcial (a día de hoy son dos), a cambio de tener 36,5 años cotizados. La rebaja de la jornada queda entre el 25 y el 75 %, frente a los límites vigentes de entre el 50 y el 75 %. Los contratos de relevo que se firmen, y que de-



Firma del pacto para la reforma de las pensiones, ayer en la Moncloa. ALEJANDRO MARTÍNEZ VÉLEZ. EUROPA PRESS

Esta reforma de las pensiones nace del acuerdo entre el Gobierno y los agentes sociales»

Pedro Sánchez Presidente del Gobierno

Es un nuevo hito del diálogo social y esperamos una pronta tramitación y puesta en marcha»

Unai Sordo Secretario general de CC. OO.

El gasto continúa en niveles razonables y las medidas están teniendo buenos resultados»

Elma Saiz

Ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

Que sepan
los grupos
parlamentarios que
vamos a defender
nuestro acuerdo
de pensiones»

Pepe Álvarez Secretario general de UGT

berán mantenerse al menos dos años después de que se acabe la jubilación parcial, tendrán que ser fijos y a tiempo completo. El objetivo de esta herramienta es que sirva para ir retirando a trabajadores mayores para sustituirlos por nuevos perfiles.

#### JUBILACIÓN DEMORADA

Seguir trabajando tras la edad ordinaria de retiro tiene premio. Se mejora la jubilación demorada con la posibilidad de recibir un incentivo adicional por cada seis meses de retraso a partir del segundo año en vez de cada doce meses. Quienes opten por esta modalidad pueden elegir entre cobrar un porcentaje extra del 4 % por cada año completo cotizado después de cumplir la edad ordinaria, lo que supondrá un aumento de la cuantía de la pensión; o percibir una cantidad fija, que depende de los años cotizados y que supone un pago único de entre 5.000 y 12.000 euros aproximadamente.

#### JUBILACIÓN ORDINARIA

Aumento progresivo de la edad para dejar de trabajar. Sube la edad de jubilación de los actuales 66 años y seis meses, para quienes hayan cotizado menos de 38 años a la Seguridad Social, hasta los 66 años y ocho meses en el 2025, siempre que no se hayan cotizado más de 38 años y tres meses. También se encuentra en vigor la jubilación anticipada, que se establece sobre esa edad legal y que supone adelantar hasta en dos años el retiro de la vida laboral, aunque se aplican recortes de la pensión de hasta un 30 % sobre la inicial.

#### AUTÓNOMOS

Incentivos a la jubilación activa. Tendrán derecho a percibir un 75 % de la pensión, compatible con los ingresos que tengan por su actividad, siempre y cuando cumplan la siguiente condición: tener un trabajador indefinido con una antigüedad mínima de 18 meses. O bien si el autónomo contrata a un asalariado con carácter indefinido que no haya tenido vínculo laboral con el empleador al menos en los dos años anteriores al inicio de la jubilación activa. La parte de la pensión que perciba el autónomo aumentará un 5 % adicional por cada doce meses de cotización ininterrumpida.

#### **OCUPACIONES PELIGROSAS**

Adelantar la edad ordinaria para jubilación. Esta nueva regulación se centra en determinar las circunstancias objetivas que permiten establecer coeficientes reductores para rebajar la edad de jubilación, como la incidencia, persistencia y duración de los procesos de baja médica; así como las declaraciones de incapacidades permanentes y los fallecimientos. Se aplicará siempre que no sea posible la modificación de las condiciones de trabajo de la persona afectada.

#### FIJOS DISCONTINUOS

Mejoran las condiciones de acceso a la jubilación. Los trabajadores fijos discontinuos recuperan el coeficiente multiplicador del 1,5 que se aplicaba a la hora de calcular el período de carencia para acceder a la pensión de jubilación e incapacidad permanente.

#### MUTUAS

#### Agilizar pruebas médicas.

Está previsto que INSS, servicios públicos de salud y mutuas colaboradoras con la Seguridad social firmen un convenio para aprovechar mejor los recursos de las mutuas. También, que estas puedan acelerar los procesos de recuperación de patologías traumatológicas. Eso sí, solo los médicos de la sanidad pública podrán dar el alta o la baja a un paciente, y serán los que soliciten a las mutuas la realización de las pruebas diagnósticas o tratamientos rehabilitadores.

#### Las mujeres menores de 25 años ya ganan más que los hombres

L. PALACIOS MADRID / COLPISA

Sigue siendo una asignatura pendiente, no solo en España, sino en la mayor parte del mundo, pero se está avanzando. La brecha de género se ha reducido en diez puntos porcentuales en la última década e, incluso, en el caso de los jóvenes se ha producido el sorpasso: las mujeres menores de 25 años ganan ya más que los hombres gracias a que tienen una mejor formación. Así lo asegura un informe de Funcas publicado ayer con motivo de la celebración del Día Internacional de la Igualdad Salarial, en el que se analiza el salario por hora que reciben, de media, mujeres y hombres en España.

Concretamente, la brecha salarial se ha recortado más de la mitad en diez años, al pasar de estar en el 18,7 % en el 2012 al 8,7 % en el 2022. Este fenómeno de reducción se ha producido en la mayor parte de los Estados comunitarios, pero ha ido más rápido en España. De esta forma, el país ha pasado en esta última década de estar por encima de Europa en brecha salarial a quedarse por debajo: cuatro puntos menos que la media de la Unión Europea (12,7 %).

Las mayores brechas salariales de género se encuentran en países del este de Europa, pero también en Austria y Alemania, donde rondan el 18 %. En Bélgica, Rumanía e Italia, Estados con tasas de actividad femenina relativamente bajas, la brecha salarial de género se situaba por debajo del 6 %. El único país europeo en el que el salario por hora de las mujeres supera al de los hombres es Luxemburgo, donde ellos ganan un 1 % menos.

#### Formación y edad, claves

Esta fuerte reducción de las diferencias salariales no puede desvincularse del «vuelco formativo» de las generaciones más jóvenes de mujeres. Su nivel educativo, más alto por término medio que el de sus pares varones, ha contribuido a su acceso a puestos de trabajo de mayor categoría y remuneración, y es por esto que desde el 2019 se ha producido ya el sorpasso entre los menores de 25 años. A medida que las generaciones más antiguas, con una brecha salarial más elevada, se jubilan y salen del mercado laboral, son reemplazadas por cohortes de trabajadores jóvenes entre quienes la desigualdad salarial es significativamente menor o, incluso, se revierte.

# Estados Unidos ejecuta una agresiva bajada de tipos para evitar una recesión económica

La Reserva Federal rebaja 50 puntos básicos la tasa de referencia en el que es su primer recorte desde marzo del 2020

CLARA ALBA

MADRID / COLPISA

Decisión histórica de la Reserva Federal (Fed) en Estados Unidos. El miedo a un frenazo económico ha obligado al organismo a sacar la tijera en la opción más agresiva que tenía encima de la mesa para calmar al mercado: un recorte de los tipos de interés de 50 puntos básicos —el doble de lo previsto por buena parte del mercado—, hasta dejar la tasa de referencia en un rango de entre el 4,75 % y el 5 %.

El comunicado de la institución ha mantenido, no obstante, un tono optimista con la situación económica del país. «Los indicadores recientes sugieren que la actividad ha seguido expandiéndose
a un ritmo sólido». Sin embargo,
pone el foco en la desaceleración
de la creación de empleo y el aumento de la tasa de paro, que sin
duda pasará a ser el foco de la Fed
en sus próximos movimientos con
una inflación que sigue avanzando firme al objetivo del 2 %.

«Las perspectivas económicas son inciertas y la Fed está atenta a los riesgos para ambas partes de su doble mandato», expresa el organismo, en referencia a esas variables de la inflación y el empleo.

#### Final de una era

La reunión de ayer se puede considerar histórica por varios motivos. Primero, porque pone fin al ciclo alcista que la Fed inició allá por el 2022 llevando los tipos de interés a máximos de 23 años. También porque este recorte, el primero que el organismo ejecuta desde el acometido en marzo del 2020 —en plena pandemia, cuando la tasa quedó en el 0 % ha causado una fuerte división en el mercado, entre los que aposta-



Jerome Powell, T. B. REUTERS

ban por este movimiento y los que preveían que Jerome Powell ajustaría finalmente la tasa en tan solo 25 puntos básicos.

«En el evento de Jackson Hole de finales de agosto, diferentes miembros de la Fed dieron a entender que el proceso de bajadas debía ser gradual, y eso llevó al mercado a dar por hecho una bajada de 25 puntos básicos, pero, a lo largo de las últimas semanas, la debilidad en los datos de empleo y los temores a una recesión han elevado las probabilidades de una bajada mayor», explica Cristina Gavín, jefa de renta fija y gestora de fondos de Ibercaja Gestión. «Ni siquiera los datos de inflación que conocíamos la semana pasada -- al 2,5 % en agosto, su nivel más bajo en tres años v medio- han llevado a descartar una bajada de medio punto», añade la experta.

Con el resultado ya sobre la mesa, lo que ha quedado claro es que la Fed ha empezado a tener mucho más en cuenta el riesgo de reaccionar tarde a un posible frenazo económico. «La economía estadounidense es enorme —con un PIB de 28,7 billones de dólares en el segundo trimestre— y compleja. Por regla general, el efecto de un cambio en la política de tipos de interés tarda entre 12 y 18 meses en filtrarse por completo en la economía», explican desde la gestora Federated Hermes. «Han pasado más de 30 meses desde la primera subida de este ciclo de endurecimiento, lo que lleva a preguntarse si la Fed ha esperado demasiado para recortar. ¿Está por detrás de la curva y debe poner en marcha el proceso con un recorte mayor, de medio punto? Muchos inversores y economistas abogan por ello», añaden.

La búsqueda del equilibrio no es fácil, porque, si bien parte del mercado esperaba con agrado este movimiento más agresivo -el de 50 puntos básicos-, los inversores también podrían asustarse ante la evidencia de que la situación es más grave de lo esperado. «Históricamente se han considerado los grandes movimientos como una señal de que la Reserva Federal debe saber algo que ellos no saben, en particular, que la economía está en peor forma de lo que parece», indican los expertos. A lo que habría que añadir un hecho histórico - más bien tradición-, y es que la Fed suele evitar alterar la política monetaria de forma brusca entre el Día del Trabajo (1 de septiembre) y la jornada de las elecciones para no parecer políticamente interesada.

En un análisis sobre la situación, Garrett Melson, estratega de carteras de Natixis IM Solutions, indica que ahora el equilibrio de riesgos ha cambiado y los referentes a la inflación están sesgados a la baja, mientras que los del desempleo están al alza. Es decir, a su juicio, «la inflación es un problema de ayer, y la Fed y en particular Powell están centrados en el aspecto laboral del mandato».

#### El Gobierno convocará «muy pronto» el nuevo PERTE del coche eléctrico con 1.250 millones

VIGO / EUROPA PRESS

El nuevo Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica del Vehículo Eléctrico y Conectado (el conocido como PERTE VEC IV) se pondrá en marcha en las próximas semanas. Así lo aseguró la secretaria de Estado de Industria, Rebeca Torró, ayer en Vigo durante su intervención en la clausura del tercer Congreso Internacional de Automoción y Movilidad AutoMob Summit, un evento organizado por Asime.

Torró no quiso poner fecha exacta en el calendario, pero aseguró que el Ejecutivo central convocará «muy pronto» el PERTE, que estará dotado con unos 1.250 millones de euros.

Torró insistió durante su discurso en la importancia de la automoción no solo para la ciudad olívica, sino para toda Galicia y para España en general. Por ello, reivindicó el apoyo del Gobierno al sector a través de estos PERTE, que supondrán un total de 3.700 millones de euros de inversiones públicas. Tal como destacó, las distintas líneas ya lanzadas han supuesto más de 1.800 millones, y este verano y en los últimos días se han lanzado el PERTE VEC III y su línea B, con 300 y 200 millones de euros, respectivamente. «Todavía nos queda la línea IV, que se convocará ya muy pronto y contará con 1.250 millones de euros más», reivindicó. De esta cantidad, 250 millones serán destinados a subvenciones y los otros 1.000 a préstamos.

#### Ayudas a empresas gallegas

Durante su visita, la secretaria de Estado reivindicó las ayudas que han recibido estos últimos meses empresas como Stellantis Vigo o BorgWarner gracias a las distintas convocatorias puestas en marcha por el Gobierno central, lo cual permite «impulsar el talento español» y «hacer de España un hub de movilidad sostenible y eléctrica». En total, según sus cálculos, unos 160 millones de euros han

unos 160 millones de euros han ido a parar a Galicia, de los que hasta 93 millones se han destinado a provectos de impulso del vehículo eléctrico y de su cadena de valor. Sobre el territorio gallego también insistió en que «continuará siendo un motor para reforzar la posición de España en la vanguardia del desarrollo del vehículo eléctrico», y volvió a reivindicar la política del Gobierno en «la revolución» de la movilidad sostenible para no quedarse «atrás como país en la carrera global de la movilidad eléctrica».

#### Discrepancias

Antes de la comparecencia de la secretaria de Industria, el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, aprovechó el acto para resaltar la importancia que tiene el sector automovilístico para Galicia y la necesidad de planificar la «movilidad del futuro».

Para cumplir estos objetivos, subrayó, son precisas inversiones, y solicitó al Gobierno central que transfiera los fondos europeos para que puedan ser gestionados por las comunidades autónomas. A su juicio, esto haría el reparto «más rápido», al perderse «menos tiempo» y «menos competitividad».

Todo lo contrario solicitó durante su intervención el alcalde de Vigo. Abel Caballero volvió a insistir en la importancia de que los PERTE se mantengan centralizados, ya que, según él, «todos los fondos europeos que llegan al Ayuntamiento de Vigo lo hacen a través del Gobierno», e insistió en que continúe así el reparto. Caballero ensalzó la automoción viguesa y dio las gracias al Gobierno por el apoyo recibido.

Por su parte, el presidente de Asime, Justo Sierra, quiso destacar la necesidad de seguir apostando por el sector en Galicia.

### El PIB creció más de lo calculado, un 2,7 %, en el 2023

E. MARTÍNEZ MADRID / COLPISA

Después del espaldarazo que dio el martes el Banco de España a las previsiones económicas para el 2024, ayer fue el Instituto Nacional de Estadística (INE) el que revisó al alza sus propios cálculos de crecimiento económico del año pasado, situando el avance del PIB en un 2,7 %, dos décimas más de lo previsto

Es más, el INE ha hecho repaso del crecimiento económico desde 1995 e indica que en el 2021, el 2022 y el 2023 el PIB creció más de lo que habían calculado. Esto es un ejercicio que el INE hace cada mes de septiembre, pero antes de la pandemia las diferencias no eran tan altas.

En el 2021, el PIB creció un 6,7 %, tres décimas más de lo inicialmente previsto, por lo que la recuperación tras el hundimiento por la pandemia fue más vigoroso de lo que parecía. En el 2022, el aumento fue del 6,2 %, cuatro décimas más; y el año pasado el PIB avanzó un 2,7 %, en lugar del 2,5 % calculado inicialmente.

En esta revisión del PIB del 2023 destaca la mayor contribución de la demanda externa, ya que las exportaciones crecieron un 2,8 %, medio punto más de lo calculado previamente. Y por la demanda nacional, con un consumo público muy por encima del estimado (5,2 % frente al 3,8 % previo), y de la inversión, que en lugar de caer un 1,6 % solo cayó un 0,4 %. La economía española ha crecido nueve décimas más desde el 2021. Desde el Ministerio de Economía valoraron positivamente estos datos y aseguraron que esta revisión refleja un «crecimiento mayor, más equilibrado y fiscalmente responsable» de España. Apuntaron a que este se ha visto impulsado por la demanda interna, la fortaleza del mercado laboral, la mayor inversión y el tirón del sector exterior, por el turismo extranjero.



ANUNCIO DE PROCEDEMENTO ABERTO SUBMINISTRACIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN PARA AS AGRUPACIÓNS DE VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL SELECCIONADAS NA CONVOCATORIA DPOO33 DO ANO 2022, CÓDIGO EXPEDIENTE PCO.001.2024.00155

Prazo de execución: Tres meses

Presuposto IVE incluido: 79.860,00 €

Información: Servizo de Patrimonio e
Contratación. Perfil do contratante na
Plataforma de Contratación do Sector
Público en https://contrataciondelestado.es

Proposicións: Poderán presentarse na
Plataforma de Contratación do Sector
Público até o día 25 de setembro de 2024
ás 23:59 horas

O PRESIDENTE
Valentin González Formoso
A SECRETARIA XERAL,
Amparo Taboada Gl

#### La mitad de la plantilla de motores de Ford Almusafes sobrará en el 2025

VALENCIA / EUROPA PRESS

A la planta de motores de la fábrica de Ford en Almusafes (Valencia) le sobrará el 50 % del personal de producción a partir de enero del 2025, por lo que durante este último trimestre del año se buscarán alternativas para «solucionar de la mejor manera posible esta situación». Hasta el 31 de diciembre «no se aplicará ninguna movilidad por parte de la empresa», según explicó este miércoles en un comunicado el sindicato mayoritario, UGT.

Son las principales conclusiones de la reunión de la comisión del observatorio por la electrificación, en la que los sindicatos y la empresa analizaron la situación socioeconómica, tanto a nivel general como del sector automovilístico. El objetivo principal de esta comisión es compartir e informar de los avances y las necesidades que se vayan produciendo en la fábrica, con el fin de garantizar el éxito del lanzamiento del nuevo vehículo multienergía, en junio del 2027.

La fábrica valenciana está aplicando un expediente de regulación de empleo (ERE) a 626 trabajadores y tiene en vigor hasta el 31 de diciembre de este año un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) que afecta diariamente a 996 trabajadores y que prevé 25 días de parada total, tanto para vehículos como para motores.

El ERTE se aplicará hasta final de año y después, en el 2025, se prevé un mecanismo transitorio hasta que llegue a Almusafes la fabricación de un nuevo vehículo multienergía en el 2027.

## Altri calcula que su planta aportará 342 millones al PIB gallego al año

Un informe encargado por la multinacional lusa a la consultora Valora cifra en 3.608 los puestos de trabajo que generará, 500 de ellos directos

M. MORA

REDACCIÓN / LA VOZ

Altri ya tiene sobre la mesa las cifras del impacto socieoconómico que tendría en Galicia la planta que proyecta Greenfiber —la sociedad desde la que opera en Galicia la multinacional lusa—en Palas de Rei. Allí tiene previsto invertir mil millones de euros, de los que 250 deberían llegar de la mano de los fondos europeos para que su plan industrial llegue a buen puerto.

Los cálculos los ha realizado Valora Consultores, a petición de la multinacional lusa, quien le ha proporcionado los datos para la elaboración de su informe. Concluyen los expertos de esta firma que la biofábrica en la que Altri quiere producir en Galicia liocel —una fibra textil 100 % biodegradable elaborada a partir de celulosa procedente de madera de eucalipto de los montes gallegos- aportaría al producto interior bruto (PIB) gallego 7.522 millones de euros en 22 años, entre el 2025 y el 2046, a razón de una media de 342 millones anuales. Menos intensa será esa aportación durante la etapa de construcción del proyecto, entre los años 2025 y el 2027, cuando serían 176 millones de euros; y mucho más cuando la biofábrica de Palas de Rei esté ya operativa y alcance una producción estable y regular: entre

324 y 373 millones.

Ampliando el foco al conjunto de España, la aportación al PIB nacional para el mismo período se elevaría hasta los 8.927 millones de euros: 406 millones cada



La planta estará ubicada en una parcela de 366 hectáreas en Palas de Rei. ALBERTO LÓPEZ

año. Yendo más al detalle, concretan que generaría 2,5 euros de impacto en la economía por cada euro movilizado de forma directa en España, fruto de su actividad en el período 2025-2046. Una cifra que se eleva hasta los tres euros en el caso de Galicia, según las estimaciones de Valora Consultores.

En el ámbito local, la generación de riqueza sería de 624 millones al año, «debido a las inversiones y gastos» en el entorno de la fábrica de Palas de Rei.

#### Generación de empleo

En el capítulo de la generación de puestos de trabajo, las cifras que Valora Consultores ha puesto sobre la mesa de los responsables del proyecto Gama —así es como se denomina el plan del grupo papelero portugués para implantar en Galicia la mayor fábrica de fibra textil de origen forestal de Europa— apuntan a la generación en Galicia de 500 empleos directos y otros 3.108 indirectos e inducidos, cantidad esta última que se elevaría hasta los 3.690 empleos en el caso de España.

Bajando al detalle hasta el entorno de la planta de Palas de Rei, el informe refleja que serían hasta 250 indirectos e inducidos, además, claro, de los 500 directos del complejo que Altri planea construir en el municipio lucense.

#### 400.000 toneladas al año

La fábrica está diseñada para llegar a producir al año 400.000 toneladas de celulosa, «que es la materia prima para aplicaciones textiles», aclara Greenfiber en la descripción de su proyecto. De ellas, 200.000 irán destinadas directamente a la fabricación de «liocel u otras fibras textiles». Y especifican también sus responsables que el porcentaje que no se destine a la producción de liocel «se venderá a la industria de producción de fibras textiles sostenibles de características similares» a la suva.

La factoría ocupará una superficie de 112 hectáreas y estará ubicada en una parcela de 366. Puntualizan desde Greenfiber que dentro de esa superficie total «se plantará un cinturón verde de especies autóctonas que ocupará 61 hectáreas». Y que el resto de la parcela «se conservará en su estado actual».

### Sologas, con treinta trabajadores, entra en concurso de acreedores

F. F. FERROL / LA VOZ

La empresa Somozas Valorización de Lodos Biogás (Sologas) ha entrado en concurso de acreedores. Así lo ha declarado el Juzgado de lo Mercantil número 2 de A Coruña, que ha nombrado al despacho Convenia Profesional como administración concursal.

La compañía se constituyó en el 2011 para gestionar un centro de valorización de residuos en el polígono industrial de As Somozas que cuenta con una capacidad para gestionar 350.000 toneladas al año de restos tales como lodos procedentes de depuradoras de aguas urbanas e industriales, restos de mataderos, lácteas, conserveras y granjas (purines), entre otros. En el 2016 abrió una planta para la producción de biogás.

Desde la compañía no quisieron hacer declaraciones. Según los datos oficiales que constan en el registro mercantil, Sologas cuenta con una plantilla de treinta trabajadores que, según algunas fuentes consultadas, llevan entre dos y tres meses sin cobrar. Tampoco están percibiendo sus retribuciones los camioneros que trabajan en el transporte de los residuos. A falta de conocer los resultados del 2023, la compañía llevaba al menos dos años en pérdidas. Así, en el 2022 anotó un roto de 142.700 euros, y en el 2021, de 688.000. En cambio, la cifra estimada de negocio en el 2023 fue de 7,5 millones de euros el año pasado, frente a los seis millones del 2022 y los 5,4 millones del 2021.

Sologas pertenece a dos socios: Depuración de Aguas del Mediterráneo, con el 90 %, que ejercía como socio inversor; y Esfera 2025, con el 10 %, en manos del director general de la compañía,



La planta opera desde hace 13 años en As Somozas. José PARDO

Santiago Aguilar. Diferencias entre los socios podrían estar detrás de sus problemas económicos.

En las cuentas del 2022, el consejo de administración preveía dejar atrás las pérdidas en el 2023. Entonces existía un «compromiso formal del socio mayoritario de prestar el apoyo financiero necesario para la continuidad de sus operaciones».

Los acreedores disponen de un mes para comunicar sus deudas a la administración concursal.

### El precio del café escala hasta máximos históricos y empieza a ser un producto exclusivo

Las sequías en áreas productoras de Brasil y Vietnam disparan su valor en los mercados, como ocurrió con el aceite de oliva

D. SAMPEDRO

REDACCIÓN / LA VOZ

Solo, cortado, descafeinado, sin lactosa o con leche, con gotas o para llevar... Esa acción tan cotidiana de quedar a tomar un café se va a notar cada vez más en el monedero, debido a la escalada de precios que está experimentado este producto en los mercados y que lo asemeja cada vez más a lo vivido con el cacao o el aceite de oliva. En Nueva York. la variedad arábica —la más común, que representa el 60 % de la producción mundial- cotiza en el mercado de futuros por encima de los 5.330 euros la tonelada, y su precio se ha incremento en algo más de un 40 % en lo que va de año. El valor de los contratos de la variedad robusta, la más importada en España, se ha duplicado en Londres a lo largo del 2024, pasando de los 2.430 euros la tonelada de principios de enero a los más de 4.650 euros de la actualidad.

La escalada de precios del café no ha empezado este año, sino que ya lo hizo en el 2021, debido a una tormenta perfecta de elementos que trae de cabeza a los productores y a toda la industria. Para entenderlo mejor hay que alzar la vista y mirar al cielo más que a los mercados, pues al igual que ocurre con el aceite de oliva o el cacao, el incremento de precios tiene que ver con factores meteorológicos y, muy especialmente, con las sequías prolongadas que han sufrido las zonas con más plantaciones de Brasil, país del que sale el 35 % de la producción mundial; y de Vietnam, que produce el 40 % de la variedad robusta, más amarga y algo más barata que la arábica.

Y es que los cambios del patrón de precipitaciones y las sequías asociadas al fenómeno climático de El Niño provocan que los cafetos maduren de forma prematura sin alcanzar su mejor rendimiento, siempre y cuando los botones florales no se secaran antes debido a la pérdida de humedad. Y los mercados interpretan que ni Brasil ni Vietnam van a poder incrementar su producción en la temporada 2024-2025 para atender una demanda creciente.

A lo anterior hay que añadir otros efectos que distorsionan el comercio mundial, como el bloqueo parcial de la navegación por el mar Rojo y el canal de Suez, que provoca que el café que tie-



Recolección de granos de café en Viotá, Colombia. CARLOS ORTEGA EFE

ne que viajar de Asia o el este de África hacia Europea tenga que encarecerse por recorrer distancias más largas.

#### Zonas deforestadas

A mayores están los cambios de regulaciones, como la que se implantará en la Unión Europea a finales del 2024, que prohibirá el uso de bienes producidos en áreas deforestadas. «Eso está propiciando que los comerciantes compren ahora, ya que después de que las regulaciones entren en vigor tendrán que demostrar que el café no proviene de zonas donde se han talado los bos-

#### CONSUMO

Más de 65 millones de tazas al día, y creciendo

En España se toman algo más 65 millones de tazas de café al día —1,4 tazas por cada habitante—, según la Asociación Española del Café (AECafé), y la previsión para este año es que el consumo de café siga creciendo, pese al aumento de precios, desde los 13,3 millones de sacos de 60 kilos del 2023 a los 15 millones estimados para finales de este año. Cada español consume un promedio de 3,8 kilos de café al año. En Italia, 4,9 kilos por habitante.

ques», apunta Hani Abuagla, analista de mercado de XTB Mena.

Pero ¿cómo afectará todo esto al consumidor final? ¿Acabará ocurriendo con el café lo visto con el aceite de oliva? En realidad, la escalada ya ha llegado al consumidor final, pues el precio del café ha crecido muy por encima del promedio de inflación. Tomando como referencia el pasado mes de agosto, el IPC del café subió un 5,2 % interanual, y ya venía de aumentar un 5,9 % en el 2023 y un 13,7 % en el 2022, según datos del INE.

Andrés Alonso, director de compras de Cafés Candelas, empresa líder del tueste y la comercialización para la hostelería en España, señala que el aumento de precio de las materias primas es una realidad que llevan viviendo varios años «y no se espera una reducción de precios a corto plazo». Es más, admite que «es posible que el café experimente un aumento de precios en los próximos meses», pero sería asumible por el consumidor. El alza de precios «no será tan grande -agrega Alonso- como para que el café se convierta en un artículo exclusivo o de lujo», señala.

Y probablemente de lujo no, pero lo que sí anticipan los mercados es que el café va a dejar de ser la bebida más barata del bar y su coste se asemejará o superará al de la caña y al del refresco.

#### El padre de los táperes se declara en bancarrota tras casi ochenta años de historia

S. CABRERO REDACCIÓN / LA VOZ

Con casí ocho décadas a sus espaldas, Tupperware ha acabado sucumbiendo a los nuevos tiempos. La emblemática empresa que ideó los icónicos recipientes de plástico para alimentos (y que ha conseguido dejar su impronta bautizando este utensilio con el nombre de la marca) ha iniciado el proceso para declararse en bancarrota.

El rumor del fin de esta firma había ido subiendo de volumen estos últimos días después de que el pasado martes la Bolsa de Nueva York se viera obligada a suspender la cotización de Tupperware tras un lunes complicado en el que las acciones de la empresa se desploma-

ran más de un 57 %.

Ayer mismo la presidenta y consejera delegada, Laurie Ann Goldman, explicaba las razones detrás de la bancarrota. Aseguraba Goldman que «el entorno macroeconómico desafiante» no ha ayudado nada a la empresa a salir del pozo en el que llevaba ya un tiempo sumida. Es decir, la escalada en los precios de las materias primas y el pinchazo que experimentó la cocina casera después de

contener el coronavirus acabaron asestando un golpe mortal a la compañía. Y vaya golpe. Porque los documentos aportados al juzgado señalan que la empresa cuenta con unos activos valorados entre los 500 y los 1.000 millones de dólares, mientras que las deudas se sitúan entre los 1.000 y los 10.000 millones.

#### Desde el 2023

La historia de Tupperware ya vaticinaba un final aciago desde abril del 2023, cuando la empresa ya reconocía que existían «dudas sustanciales» sobre su capacidad para continuar como negocio. Un cambio de dirigentes, el cierre de algunas de sus

empresas y la venta de activos no han sido suficientes para rescatar a la compañía que puso en marcha Earl Tupper en 1946. El éxito de este químico no fue solo patentar los emblemáticos recipientes herméticos de plástico para conservar alimentos. También ayudaron a agrandar el mito sus famosas ventas a domicilio, bautizadas

como las fiestas

Tupperware.

#### La auxiliar gallega Utingal factura un 15 % más a la espera de su gran negocio en Cádiz con Airbus

REDACCIÓN / LA VOZ

que se levantaran

las medidas para

La apuesta de Utingal por el mercado del sector aeronáutico es incontestable. La empresa de componentes de aeronáutica y automoción de Tui ha cerrado el ejercicio económico del 2023 creciendo en facturación por encima del 15 % respecto a un año antes, hasta los 6.617.907 millones de euros. Una cifra de negocio que alcanzará los 15 millones de euros en el 2025, cuando las nuevas instalaciones especializadas en la producción de utillajes y series avionables, en colaboración con Airbus, que está construyendo en El Puerto de Santa María, en Cádiz, se encuentren a pleno rendimiento, tal y como figura en la memoria de las cuentas presentadas en el

Registro Mercantil.

Supondrá, asegura la compañía, una mejora en la competitividad que le permitirá consolidarse como un referente en el sector, y convertirse en una empresa puntera, y que, a su vez, le facilitará el crecimiento en otros mercados geográficos.

Este salto dará, asimismo, un importante impulso al empleo, pues desde los 60 trabajadores con los que cuenta en la planta de Tui se alcanzarán los 130 con las instalaciones gaditanas.

La compañía, que se inició con un taller de 300 metros en el 2000 en O Porriño, trabaja ahora para los principales grupos multinacionales aeronáuticos, como Airbus, Boeing o Embraer; y de la automoción, como Magna, Volkswagen o GKN.

### La Xunta anuncia que la Justicia europea dará prioridad a la consulta del TSXG sobre el eólico

El TJUE rechaza, sin embargo, resolverla de manera acelerada como había solicitado el alto tribunal autonómico

REDACCIÓN /LA VOZ

La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, reveló ayer que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) le ha trasladado que dará prioridad a la cuestión prejudicial del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) sobre parques eólicos para poder agilizarla.

En la inauguración del I Foro Técnico da Alianza Galega polo Clima, en A Coruña, y a preguntas al respecto, Vázquez subrayó que, «debido a la trascendencia del tema», el TJUE le va a dar «prioridad al tema gallego por encima de otros». La resolución de este tipo de asuntos suele demorarse unos 18 meses, por lo que el objetivo de esta decisión pasa por acortar los plazos.

La conselleira de Medio Ambiente hizo hincapié en que «la parálisis de los parques eólicos no es ajena al resto de España y ni a los demás países», y alertó de que la interpretación del TSXG también puede afectar «a las declaraciones de impacto ambiental» en otras zonas. En su visita oficial a

Bruselas hace unos días para elevar a la Comisión Europea este caso, Vázquez mantuvo una reunión con el director general del servicio jurídico del Ejecutivo comunitario, Daniel Calleja, a quien trasladó la situación del sector eólico en Galicia.

Además, Vázquez anunció que «el próximo viernes» se reunirán «técnicos de Medio Ambiente con técnicos del Ministerio de Transición Ecológica», que, ha dicho, «parece que abrieron los ojos y que ven que puede haber un auténtico caos en España derivado de la tesis del TSXG».

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha ordenado la suspensión de 59 recintos de un total de 64. Siete de ellos esta misma semana. Dicho de otro modo, solo cinco recintos de los planteados en territorio gallego han logrado eludir el parón judicial impuesto por el alto tribunal autonómico.

En los fallos que ordenan la suspensión de los proyectos, los magistrados justifican las medidas cautelares impuestas por los posibles «daños ambientales irrever-

sibles a valores ambientales sensibles». Además, consideran probado que «las instalaciones podrían afectar a especies vulnerables o en peligro de extinción que están comprendidas en las cuadrículas en las que se pretenden instalar los parques eólicos y que conforman hábitats de interés comunitario, los cuales están recogidos en la declaración ambiental estratégica del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico».

El TSXG elevó a comienzos de marzo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) una consulta sobre la tramitación ambiental de los proyectos que acababa de validar el Supremo. El tribunal gallego había sustentado numerosos fallos en dos argumentos principales, que guardaban relación con el plazo en el que estaba la información a disposición de los interesados y con el momento en el que había que sacar a exposición los informes sectoriales que acompañan a los proyectos. A finales del 2023, una sentencia del Supremo validó la tramitación efectuada por la Xunta y se pronunció espe-

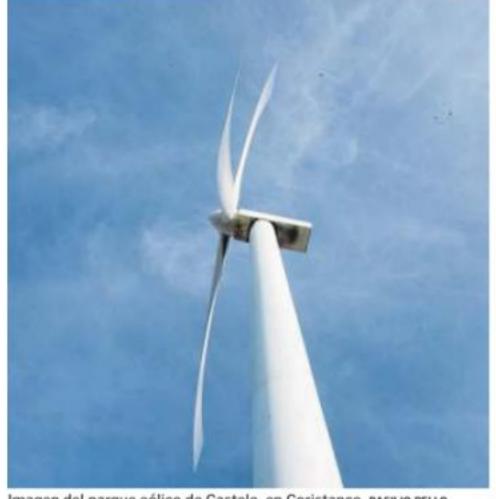

Imagen del parque eólico de Castelo, en Coristanco. BASILIO BELLO

cíficamente sobre esos dos procedimientos, corrigiendo al TSXG.

Pero la sección tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSXG decidió elevar el asunto al TJUE, planteando una triple cuestión prejudicial que guarda relación con la exposición pública de los expedientes durante la fase de evaluación ambiental. Posteriormente, en junio pasado, esa misma sala solicitó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que apurase los plazos y que tramitase de forma acelerada la triple cuestión prejudicial, argumentando que, dada la naturaleza de los litigios, que versan sobre el medio ambiente, procedía resolverla de forma exprés. Una solicitud que, según aclaró ayer el TSXG, ha rechazado el alto tribunal europeo. aduciendo que, como no se están construyendo los parques, no existe «riesgo de que se produzcan consecuencias irremediables para el medio ambiente».

La sección tercera es un tribunal presidido por Francisco Javier Cambón y del que forma parte, entre otros magistrados, Luis Villares, quien fue candidato a la Xunta por En Marea y luego se reincorporó a la carrera judicial.

#### LA BOLSA

**IBEX 35** 

**IGBM** -0.16% **EURO STOXX 50** -0.52% 4.835.30

LONDRES -0.68%

PARÍS -0.57% FRÁNCFORT -0.08%

**DOW JONES** -0.11%

NASDAQ

19.406,64

S&P -0.01% 5.634,20

NIKKEI 0.49%

| -0,16    | %   |
|----------|-----|
| 11.684   | ,70 |
| SOCIEDAD | co  |

Coca Cola

Corp. Fi. Alba

Duro Felguera

1.144,12

DIF% DIF%

MIN

8.253,68

7.444.90

18.711.49

41.559,94 COTIZ DIF% DIF%

-0.13%

36.380,17

|              |         |       | 4      |         |         |
|--------------|---------|-------|--------|---------|---------|
| Acciona      | 130,400 | -1,14 | -2,18  | 99,860  | 135,150 |
| Acerinox     | 9,470   | 1,07  | -11,12 | 8,880   | 10,775  |
| ACS          | 41,740  | 0,10  | 3,93   | 35,300  | 42,100  |
| A. Dominguez | 4,820   | -1,63 | -3,60  | 4,260   | 6,000   |
| Aedas        | 24,600  | 0,20  | 35,02  | 17,020  | 25,050  |
| Aena         | 196,700 | 1,24  | 19,87  | 159,150 | 196,700 |
| Airbus       | 128,800 | -0,40 | -8,24  | 126,800 | 175,000 |
| Airtificial  | 0,119   | -0,17 | -7,75  | 0,114   | 0,168   |
| Alantra      | 8,020   | -1,23 | -4,98  | 7,680   | 9,800   |
| Almirall     | 8,510   | 0,12  | 1,01   | 7,850   | 10,040  |
| Amadeus      | 65,100  | -0,12 | 0,34   | 53,920  | 68,700  |
| A            | 0.005   | 0.00  | 40.04  | 0.004   | 0.404   |

| Airbus           | 128,800 | -0,40 | -8,24  | 126,800 | 175,000 |
|------------------|---------|-------|--------|---------|---------|
| Airtificial      | 0,119   | -0,17 | -7,75  | 0,114   | 0,168   |
| Alantra          | 8,020   | -1,23 | -4,98  | 7,680   | 9,800   |
| Almirall         | 8,510   | 0,12  | 1,01   | 7,850   | 10,040  |
| Amadeus          | 65,100  | -0,12 | 0,34   | 53,920  | 68,700  |
| Amper            | 0,095   | 0,00  | 13,04  | 0,067   | 0,126   |
| Amrest           | 5,440   | 1,87  | -11,83 | 5,060   | 6,660   |
| Aperam           | 24,440  | 0,41  | -25,89 | 23,000  | 33,050  |
| Applus           | 12,760  | 0,79  | 27,60  | 10,020  | 13,160  |
| Arcelor Mittal   | 21,100  | 0,67  | -17,79 | 18,450  | 26,935  |
| Arima            | 8,460   | 0,00  | 33,23  | 5,850   | 8,580   |
| Atresmedia       | 4,665   | 0,97  | 29,80  | 3,520   | 5,420   |
| Atrys            | 3,14    | -1,26 | -13,35 | 2,77    | 4,48    |
| Audax            | 1,810   | -1,09 | 39,23  | 1,222   | 2,000   |
| Azkoyen          | 6,480   | 2,86  | 1,89   | 5,860   | 6,940   |
| Banco Sabadell   | 1,896   | 0,48  | 70,31  | 1,105   | 2,050   |
| B. Santander     | 4,509   | -0,06 | 19,29  | 3,563   | 4,928   |
| Bankinter        | 7,888   | 0,00  | 36,09  | 5,494   | 8,300   |
| BBVA             | 9,462   | 0,55  | 15,03  | 7,974   | 11,275  |
| Berkeley         | 0,200   | -1,96 | 14,42  | 0,163   | 0,286   |
| Bodegas Riojanas | 3,960   | 0,00  | -14,29 | 3,740   | 4,780   |
| Borges-Bain      | 2,860   | 0,00  | 11,72  | 2,400   | 3,220   |
| Caixabank        | 5,392   | 0,22  | 44,71  | 3,740   | 5,602   |
| Cellnex Telecom  | 36,820  | -0,14 | 3,25   | 29,440  | 37,260  |
| Cevasa           | 6,000   | 0,00  |        | 5,750   | 6,700   |
| CIE Automotive   | 25,750  | 0,39  | 0,12   | 23,800  | 28,450  |
|                  |         |       |        |         |         |

36,900 8,53 60,43 22,700

0,217 -0,46 -4,82 0,191

0,013 -0,78 8,47 0,012

0,522 -1,14 -19,94 0,503

-0,10

0,00 19,87 58,500 0,00 4,60 31,100

2,60 46,500

72,400

49,250

Acciona Energia 21,600 -0,28 -23,08 18,110

| SOCIEDAD         | COTIZ  | DIF%   | DIF%   | DIF% 2024 |        |
|------------------|--------|--------|--------|-----------|--------|
| - CONCOTTO       | EUROS  | 211 /6 | (2024) | MIN       | MAX    |
| Ebro Foods       | 16,020 | 0,13   | 3,22   | 14,360    | 16,300 |
| Eccener          | 3,820  | -1,55  | -9,91  | 3,340     | 4,330  |
| Edreams          | 6,500  | 0,15   | -15,25 | 5,900     | 7,730  |
| Elecnor          | 18,800 | 1,08   | -3,84  | 17,600    | 21,450 |
| Enagás           | 13,770 | -2,20  | -9,79  | 12,720    | 15,965 |
| Ence             | 2,928  | -0,88  | 3,39   | 2,684     | 3,630  |
| Endesa           | 19,660 | -1,63  | 6,50   | 15,845    | 20,090 |
| Ercross          | 3,735  | -0,13  | 41,48  | 2,260     | 3,980  |
| Faes Farma       | 3,720  | 1,36   | 17,72  | 2,910     | 3,830  |
| Ferrovial        | 38,320 | -0,42  |        | 32,940    | 38,840 |
| Fluidra          | 21,620 | -0,37  | 14,69  | 18,100    | 24,420 |
| FCC              | 13,760 | 0,44   | -5,49  | 11,720    | 15,300 |
| Gam              | 1,210  | -2,42  | 2,54   | 1,200     | 1,550  |
| Gestamp          | 2,625  | 0,57   | -25,17 | 2,440     | 3,612  |
| G. Dominion      | 2,905  |        | -13,54 | 2,725     | 3,635  |
| Grenergy         | 34,600 | 0,29   | 1,05   | 22,420    | 36,650 |
| Grifols B        | 8,035  | -2,90  | -23,84 | 4,840     | 10,820 |
| Grifols A        | 10,060 |        | -34,91 | 6,362     | 15,630 |
| G. San José      | 4,300  | -0.92  | 24,28  | 3,430     | 5,040  |
| G. Catalana      | 39,450 | -0,13  | 27,67  | 30,750    | 40,400 |
| Grupo Ezentis    | 0,132  | -2,94  | 0,36   | 0,101     | 0,250  |
| Iberdrola        | 13,565 | -1,09  | 14,28  | 10,415    | 13,795 |
| Iberpapel        | 17,900 | 0,56   | -0,56  | 17,050    | 20,300 |
| Inditex          | 50,940 | -0,20  | 29,19  | 37,130    | 51,360 |
| Indra            | 16,220 | -1,88  | 15,86  | 13,830    | 22,040 |
| Inm. Colonial    | 6,380  | 0,24   | -2,60  | 4,806     | 6,605  |
| Inm. del Sur     | 8,550  | 0,00   | 22,14  | 6,900     | 9,000  |
| IAG              | 2,451  | 0,45   | 37,62  | 1,647     | 2,461  |
| L. Reig Jofre    | 2,700  | -1,10  | 20,00  | 2,210     | 3,380  |
| L. Rovi          | 73,950 | -0,07  | 22,84  | 60,350    | 94,800 |
| Lar España       | 8,200  | 0,61   | 33,33  | 6,100     | 8,340  |
| Libertas 7       | 1,250  | 0,00   | 22,55  | 1,020     | 1,790  |
| Linea Directa    | 1,088  | 0,74   | 27,85  | 0,833     | 1,206  |
| Lingotes         | 7,120  | 1,42   | 16,34  | 6,300     | 9,000  |
| Logista*         | 27,680 | -0,79  | 13,07  | 24,400    | 28,220 |
| Mapfre           | 2,380  | 2,23   | 22,49  | 1,916     | 2,388  |
| Meliá Hotels     | 6,475  | -0,69  | 8,64   | 5,760     | 8,180  |
| Merlin Prop.     | 11,370 | -1,64  | 13,02  | 8,730     | 11,880 |
| Metrovacesa      | 8,640  | 0,00   | 6,93   | 7,330     | 9,960  |
| Miguel y Costas  | 12,400 | -0,80  | 5,26   | 10,980    | 13,700 |
| midden I control | 14,400 | 0,00   | 0,40   | 10,000    | 10,100 |

| SOCIEDAD       | COTIZ  | DIF%  | DIF%   | 2      | 024     |
|----------------|--------|-------|--------|--------|---------|
|                | EUROS  | -     | (2024) | MIN    | MAX     |
| Montebalito    | 1,270  |       | -13,01 | 1,240  | 1,500   |
| Naturgy        | 22,440 | -2,43 | -16,89 | 19,510 | 27,280  |
| Naturhouse     | 1,675  | -2,33 | 3,40   | 1,550  | 2,400   |
| Neinor         | 14,480 | 2,12  | 37,12  | 9,530  | 14,480  |
| NH Hoteles     | 4,090  | -0,49 | -2,39  | 3,955  | 4,805   |
| Nicolás Correa | 7,140  | 0,28  | 9,85   | 6,100  | 7,360   |
| Nextil         | 0,291  | -0,68 | -23,42 | 0,280  | 0,410   |
| Nyesa          | 0,0082 | 24,24 | 70,83  | 0,004  | 0,0084  |
| OHLA           | 0,302  | 1,07  | -32,92 | 0,266  | 0,474   |
| Oryzon         | 1,874  | -1,26 | -0,74  | 1,552  | 2,385   |
| Pescanova      | 0,346  | -0,57 | 68,78  | 0,195  | 0,570   |
| PharmaMar      | 45,260 | 5,65  | 10,18  | 26,160 | 45,440  |
| Prim           | 10,750 | -0.46 | 2,87   | 9,500  | 12,100  |
| Prisa          | 0,336  | -2,33 | 15,86  | 0,270  | 0,400   |
| Prosegur       | 1,858  | 0,98  | 5,57   | 1,532  | 1,924   |
| Prosegur Cash  | 0.557  | 0.54  | 3,72   | 0,453  | 0.568   |
| Puig           | 20,18  | -1,27 | -      | 19,790 | 27,780  |
| Realia         | 0,982  | 0,20  | -7,36  | 0,924  | 1,280   |
| REC            | 17,090 | -1,56 | 14,62  | 14,360 | 17,610  |
| Renta 4        | 10,800 | 0,93  | 5,88   | 9,900  | 11,000  |
| Renta Corp.    | 0,802  | 0,25  | 0,25   | 0,712  | 0.976   |
| Repsol         | 11,735 | 0,13  | -12,75 | 11,490 | 16,220  |
| Sacyr          | 3,194  | 0,25  | 2,18   | 2,944  | 3,766   |
| Solaria        | 12,020 | -0,33 | -35,41 | 9,285  | 18,710  |
| Soltec         | 1,956  | -0,20 | -43,17 | 1,902  | 3,518   |
| Talgo          | 3,465  | 0,14  | -21,07 | 3,430  | 4,800   |
| Téc. Reunidas  | 11,950 | 2,66  | 43,11  | 6,990  | 13,530  |
| Telefónica     | 4,396  | 1,27  | 24,39  | 3,541  | 4,480   |
| Tubacex        | 2,950  | -1,01 | -15,71 | 2,630  | 3,645   |
| Tubos Reunidos | 0,591  | 0,34  | -8,37  | 0,553  | 0,909   |
| Unicaja        | 1,163  | 0,52  | 30,67  | 0,834  | 1,380   |
| Urbas          | 0,004  | 2,94  | -18,60 | 0,003  | 0,005   |
| Squirrel       | 1,500  | 1,69  | 0,67   | 1,290  | 2,100   |
| Vidrala        | 98,700 | 0,71  | 5,22   | 87,500 | 113,600 |
| Viscofan       | 62,300 | 0,00  | 16,23  | 51,700 | 63,500  |

Los valores presentados en negrita pertenecen al selectivo IBEX 35. Cotizaciones de indices, con hora de cierre de la Bolsa española.

0,28 29,09 0,512

#### **CAMBIO DE DIVISAS**

| DIVISAS           | 1 EURO   | ANTERIOR | DIF%  |
|-------------------|----------|----------|-------|
| Dólar USA         | 1,112    | 1,111    | 0,08  |
| Libra esterlina   | 0,842    | 0,845    | -0,26 |
| Franco suizo      | 0,941    | 0,941    | -0,10 |
| Yen japonés       | 157,835  | 158,210  | -0,24 |
| Corona sueca      | 11,337   | 11,325   | 0,10  |
| Dólar australiano | 1,645    | 1,645    | -0,03 |
| Dólar canadiense  | 1,512    | 1,511    | 0,08  |
| Dólar Hong Kong   | 8,668    | 8,663    | 0,06  |
| Zloty Polaco      | 4,271    | 4,275    | -0,08 |
| Dólar Neozelandé  | is 1.792 | 1.798    | -D 32 |

#### **TIPOS DE INTERÉS**

| EURIBOR |                | MIBOR | TAE      |         | IRS   |
|---------|----------------|-------|----------|---------|-------|
|         | 271.1047.00114 |       | VIVIENDA | CONSUMO |       |
| Ago     | 3,166          | 3,166 |          |         | 2,471 |
| Jul.    | 3,526          | 3,526 | 3,450    | 8,540   | 2,777 |
| Jun.    | 3,650          | 3,650 | 3,510    | 8,550   | 2,876 |

#### **METALES Y MATERIAS PRIMAS**

| BÁSICOS PE     | RECIO \$ | BÁSICOS  | PRECIO \$\text{snza} |
|----------------|----------|----------|----------------------|
| Petróleo Brent | 73,08    | Oro      | 2.571,21             |
| Gas Natural    | 2,29     | Plata    | 30,40                |
| Crudo          | 70,54    | Platino  | 973,00               |
| Cobre          | 9.242    | Paladio  | 1,066,00             |
| Aluminio       | 2.505    | Oro (Mad | drid) €/gr.          |
| Niquel         | 15.950   | Manufac  | 74,30                |



# Los científicos hallan más espacios sensibles que vedar a las artes de fondo

El último informe sugiere proteger entre 108 y 126 áreas, según el escenario

E. A., S. S. REDACCIÓN / LA VOZ

Cumpliendo con su calendario, el Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES, según sus siglas en inglés) lanzó el martes su informe sobre las áreas del Atlántico nororiental donde existen o es probable que haya ecosistemas marinos vulnerables (VME). Es la revisión de aquel estudio que en el 2022 dio pie a la Comisión Europea para imponer áreas de veda a las artes de fondo entre los 400 y 800 metros de 87 áreas situadas en el cantil de cuatro países, desde el sur de España hasta Irlanda, pasando por Portugal y Francia.

Aunque el estudio se retiró ayer de la web porque se había detectado un error en los datos, el tiempo que estuvo colgado en la web del ICES fue suficiente para que el sector pesquero tomase nota. Los científicos han identificado más zonas sensibles que deberían ser protegidas. Según el escenario elegido, serían entre 108 y 126 espacios. Es alguno más que la horquilla de 102 a 115 que se identificó en la revisión del año pasado y que aún está pendiente de ser valorado por el Consejo Científico Técnico y Económico de la Pesca (STECF) para medir el impacto socioeconómico, ese que no se evaluó en la primera ocasión y que ha dado con el reglamento de la Comisión en el Tribunal de Justicia de la UE.

En cuanto a la superficie total que sugieren que debe protegerse, fluctúa entre los 12,380



El estudio deja claro que no ha evaluado el impacto del pincho.

y 15.515 kilómetros, según el escenario elegido de los cinco propuestos. En relación a la anterior propuesta, aumenta el área afectada en la opción que tendría menos impacto para la pesca, pero se reduce si se ponen en relación los escenarios más proteccionistas. En todo caso, siempre sería una superficie menor a los 16.419 kilómetros cuadrados en los que ahora está prohibido largar cualquier arte de fondo -arrastre, pincho, volanta, dragas, nasas y almadrabas- entre los 400 y los 800 metros.

Eso sí, el informe deja esta vez participa en el grupo de trabajo meridianamente claro que está del ICES sobre espacios marinos realizado con la huella de artes de vulnerables, apunta que esta nue-

fondo móviles; es decir el arrastre. Especifica que «la pesca con artes de fondo estáticas no está incluida en los escenarios de evaluación». Está claro que el impacto de estas varía según el tipo y aunque la «evidencia disponible sugiere que las artes de pesca estáticas tienen un menor impacto en los hábitats que las estáticas, se requieren más investigaciones para comprender el riesgo de impactos adversos», recoge.

José Manuel González-Irusta, investigador del Instituto Español de Oceanografía (IEO) que participa en el grupo de trabajo del ICES sobre espacios marinos vulnerables, apunta que esta nueva revisión va muy en línea con la realizada en el 2023, que sí incrementó el número de polígonos para el cierre. Más que nada porque no ha habido más actualizaciones de datos.

Para la zona del mar Céltico se plantean entre 57 y 62 áreas de veda, mientras que para la costa ibérica y el golfo de Vizcaya sugieren entre 51 y 64. Pero si el escenario más conservacionista para el área de Gran Sol suma 5.896 kilómetros cuadrados. en el Cantábrico se eleva a 9.619. El informe señala que se ha retirado de la protección parte importante del banco de Porcupine por causa de que ha habido más actividad pesquera. Sin embargo, en el norte de España, en el oeste de Portugal y en el golfo de Cádiz ha habido menos esfuerzo y las medidas de restricción vigentes han provocado que se expandan los hábitats susceptibles de ser protegidos.

Desde el sector apuntan que el informe del ICES incurre de nuevo en la distorsión que se deriva de que el área que se toma de referencia es mucho mayor en el sur que en el norte, de ahí que resulten más amplios los polígonos que se cierran. En este sentido, González-Irusta aclara que se hace según la metodología aprobada por el ICES, pero se trata de un sesgo que la Comisión Europea puede ajustar y corregir a la hora de imponer prohibiciones. Porque no hay que olvidar que la decisión última de imponer vedas es del Ejecutivo comunitario. El sector cree que Bruselas retrasa la revisión de los 87 cierres a la espera del fallo del recurso

La nueva revisión del ICES llega cuando la Comisión Europea todavía no ha tomado una decisión al respecto de la recomendación hecha el año pasado. Es más, ni siquiera ha concluido el dictamen que debe hacer el STECF.

El sector pesquero está convencido de que lo que ha llevado al Ejecutivo comunitario a incumplir sus propios plazos —la normativa obliga a revisar las vedas a las artes de fondo cada año una vez que se han aprobado es la demanda que la Organización de Productores de Burela y 16 armadores, con la Xunta como parte coadyuvante, han presentado contra los 87 cierres impuestos en el 2022.

«O recurso está condicionando o proceso», asegura Sergio López, gerente de la OPP Burela. La Comisión estaría esperando el pronunciamiento de los tribunales comunitarios antes de seguir la tramitación. Según la información facilitada, el estudio del STECF no se lanzará hasta febrero o marzo. Burela ya envió la semana pasada sus aportaciones, que fueron el estudio de la Universidade de Santiago que demuestra el impacto socioeconómico que ha tenido el cierre en los pincheiros y el estudio del IEO que demuestra que el palangre que usa la flota gallega apenas incide en el fondo marino.

Además, Bruselas ha convocado para finales de octubre a los consejos consultivos a un taller sobre la revisión de la política pesquera común y para la actualización de los espacios marinos protegidos.

# Galicia avanza en la adaptación al cambio climático de la producción de bivalvos

REDACCIÓN / LA VOZ

El cambio climático es una realidad que está aquí. Y prepararse para hacer frente a sus consecuencias, para adaptarse a lo que se avecina, es el objetivo central de TransformAr, una iniciativa que Galicia ha desarrollado, junto con otras seis zonas de Europa, para intentar predecir cómo afectarán los nuevos escenarios climáticos a cultivos como el de la almeja y el del mejillón. Ayer, en Vilagarcía, se presentaron los resultados de los trabajos que se han realizado y que han estado focalizados en la ría de Arousa.

Esta se ha convertido, pues, en el laboratorio en el que se han hecho cuentas para descubrir el índice de resiliencia del sector mejillonero —su capacidad de adaptación al cambio climático-, donde se ha puesto en marcha un proyecto de monitorización en tiempo real de bateas sensorizadas -un provecto del Cetmary donde se han sentado las bases de un modelo que permita vaticinar el futuro de los bancos de arena intermareales, cruciales para el marisqueo, en el que ha trabajado un equipo de la Universidade de Vigo. Eso es lo que ha llevado al conselleiro de Mar, Alfonso Villares, a sacar pecho y situar a Galicia como pionera en la adaptación al cambio climático de la producción de bivalvos.

# Campo de pruebas

Precisamente, Arousa ha sido elegida por la importancia de su capacidad productiva y por la convivencia de diferentes sistemas de trabajo en una misma área. El investigador Xosé Antón Álvarez Salgado, del CSIC, expuso el horizonte al que se enfrenta este entorno en los próximos años: la temperatura del agua va a aumentar, aunque afortunadamente en las rías lo hará «menos que fuera». Y ese simple dato contribuirá a que nuestras aguas sean una suerte de «reserva climática». También van a aumentar los episodios de lluvias extremas -de 6,2 días al año a 8,2 días a finales de siglo-; el nivel del mar subirá hasta 55 centímetros en 2050 y hasta 150 en 2100. Los datos parecen indicar que se van a acortar los períodos de vientos favorables para el afloramiento, aunque sí crecerá la incidencia



El Cetmar monitoriza en tiempo real varias bateas arousanas. MARTINA MISER

del viento del norte y, también, de los temporales —sobre todo en la boca de la ría—. La acidificación de las aguas, señaló Álvarez Salgado, va a ser un problema serio, ya que dificultará a los bivalvos generar las conchas que los protegen.

Tener claros esos datos es fundamental para poder empezar a diseñar una estrategia defensiva para el sector del mar. De hecho, los trabajos desplegados en el marco del TransformAr se han centrado, y mucho, en la obtención de información que permita sostener la toma de decisiones informadas y adecuadas.

Entre los estudios, los científicos están analizado tres bancos marisqueros, los de Os Lombos do Ulla, A Illa de Arousa y O Sarrido, para comprobar si, como aseguraba el sector, las zonas fangosas están ganando terreno a las de arena.

# 38 · CULTURA

# El Caudal Fest cierra el calendario de grandes festivales del verano gallego

Empieza mañana en Lugo con Amaral, Mikel Izal y Arde Bogotá en el cartel

**JAVIER BECERRA** 

REDACCIÓN / LA VOZ

Del mismo modo que en los últimos años O Son do Camiño se ha consolidado como el festival que recibe el verano, el Caudal Fest supone para la comunidad musical el gran cierre de la estación central del año. Mañana, en el jardín del Palacio de Ferias y Congreso de Lugo, empezará el evento, que se extiende hasta el sábado. Amaral y Viva Suecia son los principales reclamos de la primera jornada. Mikel Izal y Arde Bogotá, los de la segunda.

«Lo concebimos como un festival de fin de verano desde el primer momento, porque, con la programación que había, eso podía funcionar», señala Iván Méndez, codirector del evento que empezó su andadura en el 2018, «Vimos que era una fecha que podía funcionar en Lugo, una ciudad que en esas fechas es muy interesante para visitar. No tenía un gran evento de estas características. Desde nuestro punto de vista, ahí había un hueco y una demanda que no estaba cubierta. Fue una apuesta arriesgada al principio, pero estamos muy agradecidos al público, porque con los años se ha ido consolidando totalmente».

Prueba de ello es que ayer se rozaba un lleno que es probable que se materialice hoy. «Este año es el primero en el que vamos a agotar todas las entradas, porque estamos al 99 %», indica Méndez.



Juan Aguirre y Eva Amaral en su pase en el Recorda Fest de A Coruña el 6 de septiembre. MARCOS MÍGUEZ

Se trata de 20.000 personas por día que buscan esos artistas del indie masivo español de los que se nutre el evento. Méndez lo explica: «Este año tenemos algunos de los artistas más pedidos, como es Arde Bogotá, que siguen en la trayectoria ascendente de los dos últimos años. Amaral, que es todo un clásico. Y Mikel Izal y Viva Suecia, que también son muy demandados».

Además de los artistas citados, también actuarán el viernes Carlos Sadness, Varry Brava, Huecco, Karavana, Xina Mora, Ramón Mirabet, Ana Lua Caiano y Querido. El sábado será el turno de Ginebras, Nil Moliner, Ladilla Rusa, Tu Otra Bonita, Siloé, Monoulious DOP, Parkineos y Dani Dicostas. «El ADN de este festival está muy claro. Empezamos en el 2018 con Vetusta Morla y tomamos ese camino. Es lo que nos pide el público -reflexiona el codirector -. Va a seguir yendo por esa línea en el futuro. En el pasado hicimos guiños a músicas urbanas, como Bad Gyal y Sen Senra. Pero el núcleo central son los artistas indies del mercado nacional».

El Caudal Fest es el único festival gallego que ha contado este año con Mikel Izal. El resto son artistas que, en su mayoría, han tocado en la comunidad entre el año pasado y este, pero que gozan de un público que los quiere ver allá donde vayan. Arde Bogotá es el ejemplo perfecto, «Cuando una banda está en desarrollo sí que hay gente que los va a ver tres veces o más al año si puede. Este es un caso excepcional, porque en dos años crecieron a un nivel brutal y están al nivel de las grandes bandas», señala Méndez.

# Otros eventos completan este fin de semana musical

La coincidencia de festivales en el tiempo, típica de julio y agosto, no remite en septiembre. Pese a mirar ya al otoño, los programadores se siguen fijando en este mes para sus eventos. Estos son los que tendrán lugar.

VIGO

Underfest. Llenando de música diferentes locales de la ciudad. este festival se presenta con todos los abonos vendidos y una programación en la que destacan algunos nombres internacionales importantes. Es el caso de Richard Hawley, Gigolo Aunts, Ash y Él Mató a un Policía Motorizado. Los actos empiezan hoy con la inauguración de Rock'Ink: Music & Art, una exposición de gig posters del estudio londinense We Three Club, comisariada por la Galería Maraca. Luego, vendrán los directos. Además de los citados, el cartel incluye a The New Raemon, La Cendejas, L'Objectif, Tito Ramirez y Jero Romero.



Richard Hawley actuará en Vigo.

SANTIAGO

Cantos na Maré. Ayer empezaba una nueva edición con la actuación de Sumrrá & Niño de Elche en la Sala Capitol. Es una de las propuestas singulares de este evento, que pretende poner sobre la masa los vínculos culturales de Galicia con otros puntos del mundo y ensalzar así la cultura atlántica. Hoy actúan en diferentes espacios de Santiago Albert Pla & The Surprise Band, Sés y Aluminé Guerrero. Hasta el domingo, los conciertos incluirán a



Albert Pla tocará en Santiago.

Ana Lua Caiano, Nacho Faia Lar, Shantel, Puuluup, Dupla y Delahuerta, entre otros.

CARBALLO

Xiria Pop. Un clásico de la agenda gallega, ligado a los sonidos de pop y rock clásicos. Este año su grupo principal son los australianos The Stems, una banda mítica del garage-rock que celebra su 40.º aniversario. Además, entre el viernes y el sábado actuarán en Casino 1889 de Carballo Pablo Leira, Lunamotos, The Bo

Derek's, Carolina Otero & The Someoane Elses, Pablo Solo, Eh, Mertxel, Holiday Ghost y Jacinto Martos.

VIGO

Revoltallo Fest. Con tres décadas de vida a sus espaldas y el lema de «cultura emerxente» como bandera, este encuentro apuesta por Os Vacalouras, Cobra Steel, Blue Merrow, Sun Iou, Tony Lomba y Akarakan, entre otros. Los conciertos tendrán lugar en la Carballeira do Pedregal de Valadares. Hay actividades infantiles.

SANTIAGO

HolaNola Lab Fest. Honra a los sonidos de Nueva Orleans y hace parada en la capital gallega este fin de semana. Hoy actúa Kiki Cavazos & Pájaro Sunrise (Sala Riquela). Mañana, Sabine McCalla, Duff Thompson y Max Bien Kahn (Capitol). El sábado, Sam Doores & Casey Jane y Julián Maeso (Sala Riquela).

# El Prado ofrece acceso a 11.500 publicaciones de finales del siglo XV a inicios del XX

G. NOVÁS REDACCIÓN / LA VOZ

El Museo del Prado ofrece acceso libre online a más de 11.500 publicaciones que datan de entre finales del siglo XV e inicios del XX. La nueva Biblioteca Digital del Museo del Prado, desarrollada con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, pone a disposición 5.600 números de revistas y 6.000 libros especializados en literatura artística. Así -informa la pinacoteca pública-, se han digitalizado más de 1.700.000 páginas, se ha revisado la catalogación de 1.400 libros antiguos y se han catalogado otros 220 libros raros y 2.000 estampas contenidas en las cartillas de dibujo. En muchos casos se trata de libros escritos o ilustrados con estampas de pintores como Durero, Rubens, Giordano, Annibale Carracci, José de Madrazo, Goya, Paret, Federico de Madrazo, Fortuny, Hogarth, Doré o Toulouse-Lautrec.

Este espacio virtual, además de favorecer la preservación de los fondos bibliográficos al reducir su uso y manipulación, se convierte en una gran herramienta para la investigación histórico-artística y se incorporó a Worldcat y a Art Discovery Group Catalogue.

# Da ciencia e a IA aos animais de compaña, obxecto da nova sesión de onomástica galega

REDACCIÓN / LA VOZ

A Real Academia Galega prepara a novena Xornada de Onomástica Galega baixo o título Os outros nomes. O encontro celebrarase o 19 de outubro no Museo de Pontevedra e xirará arredor da ciencia e a intelixencia artificial. a música tradicional e os fanzines. Xa no apartado das intervencións didácticas, afondarase nos nomes que se lles impoñen na actualidade aos animais de compaña. Rematará cunha actuación do contador Celso Sanmartín.

A académica de número Ana Boullón e a correspondente Luz Méndez, membros do seminario de onomástica da RAG, coordinan un proxecto que incide no estudo dos nomes propios, e que desta volta porá o foco noutras ramas distintas ás principais, a toponomástica e a antroponomástica.

# Manuel Rivas: «Na novela hai moita morte porque se quere moito a vida»

O autor resalta que en «Tras do Ceo» se reflicten conflitos sociais actuais

MONTSE GARCÍA

SANTIAGO / LA VOZ

«Un escribe unha novela porque quere contar algo que non pode expresar doutro xeito», afirmou o escritor Manuel Rivas ante o público que onte ateigaba a libraría Cronopios en Santiago na primeira presentación do seu novo libro, Tras do Ceo (Xerais). Unha obra que, profundou, «reflicte os conflitos que estamos a vivir: sociais, culturais, de desigualdades, de guerra contra a muller e a natureza...». Á hora de afrontalos teno claro: «Hai que escribir sen medo. Eu teño moitos medos, pero non se pode escribir con eles».

Esta obra supón o regreso de Rivas á novela despois de nove anos tras a publicación de O último día de Terranova (2015), e volve mergullándonos no xénero negro. «Algúns dinme que ao primeiro parece de risa, pero eu dígolles que sigan lendo. Vaise endurecendo a medida que avanza», sinalou, resaltando que en Tras do Ceo «hai moita presenza da morte, porque eu quero moito a vida; nesta novela quérese moito a vida». Asuntos como o machismo ou a destrución da natureza están moi presentes. «A novela é feminista da primeira le-



Manuel Rivas —centro— presentou a novela en Santiago. s. ALONSO

tra ao final», apunta, indicando que está «contra esa anticultura da dominación, da posesión».

O autor, que confesou que para el «escribir é como respirar», iniciou a presentación de Tras do Ceo lendo un pequeno fragmento das duascentas páxinas do que constitúe a primeira novela dunha serie que se converterá en triloxía, segundo avanzou o director de Xerais, Fran Alonso, que o acompañou neste acto xunto á xornalista Susana Pedreira. Nese senso, Alonso precisou que as tres novelas, que se poderán ler de xeito independente, xirarán en torno ao dito «o home é un lobo para o home» e, neste caso, precisou, «esa marca de xénero é a conciencia porque ten unha reflexión moi forte sobre a masculinidade e o papel do home».

Tras do Ceo ten como punto de partida unha cuadrilla de cazadores que participa nunha batida contra un porco bravo, considerado moi perigoso, ao que se lle atribúe unha morte. Nese territorio tamén aparecen dúas mulleres sendeiristas, que os cazadores acoden a auxiliar. «A partir de aí hai unha relación de cordialidade, que torna en tensión e prolóngase a violencia verbal», apunta Fran Alonso, quen define a nova novela de Rivas como «brutalismo máxico con perfil poético». Así, considera que se trata dunha novela negra «radical, salvaxe, sen concesións e con gran capacidade para engaiolarnos», na que «todos os crimes teñen un forte fondo social». Pero deixa claro que tamén está «chea de humor, cunha ironía moi forte».

A novela de Manuel Rivas, «a voz máis internacional da literatura galega», incidiu Fran Alonso, xa leva dez días nas librerías e afronta a súa reedición. Agora, despois da presentación en Santiago, o autor volverá ter unha cita cos lectores mañá na Coruña (19.00 horas, libraría Moito Conto) e o sábado en Pontevedra (12.00 horas, libraría Paz). Estas presentacións continuarán a vindeira semana en Sanxenxo (hotel Justo, día 25, ás 20.00 horas) e en Bueu (Centro Social do Mar, día 26, 19.30 horas).



«Haz»

José Carlos Plaza

Alianza Editorial

248 páginas. 20 euros

H. J. P. REDACCIÓN / LA VOZ

Decir José Carlos Plaza (Madrid, 1943) es tanto como hablar de la historia viva del (mejor) teatro español en los últimos cincuenta años también de algunos excelentes montajes de ópera-. Con un estilo desenfadado, el prestigioso director de escena —con la ayuda de la periodista Rocío Westendorp-evoca en Haz su trayectoria profesional desde los inicios, desde aquella negativa rotunda que le espetó su madre ante su deseo de ser actor hasta sus grandes triunfos, algunos recientes. Y en el eje, como gran inflexión, lo que supuso su paso por la escuela de William Layton, a quien reconoce como decisivo. También su experiencia neoyorquina, gracias a la beca Fulbright, con personajes como Shelley Winters. Solo el manojo de fotografías que incorpora el volumen quita el hipo. Pero, sobre todo, resulta fascinante la vivaz crónica que sirve de una época.



Compra tu cupón para estas y muchas más ofertas en oferplan.lavozdegalicia.es





# Manuel Outumuro recrea en imágenes los recuerdos de su infancia en A Merca

«O anxo que nunca fun», su muestra más personal, incluye fotografías y textos que inciden en la influencia de esas vivencias tempranas en su carrera profesional

#### XOSÉ MANOEL RODRÍGUEZ

OURENSE / LA VOZ

Los recuerdos vitales de Manuel Outumuro (A Merca, 1949) están vinculados de manera muy destacada a su infancia ourensana. Hijo de emigrantes en Venezuela, hasta los 10 años vivió en el pueblo con sus abuelos y se crio en una casa donde las mujeres de la familia -sobre todo sus tíaseran legión. Los reflejos de la luz que veía en la charca a la que llevaba las vacas a beber; el barro de los caminos; la fotografía omnipresente de unos padres a los que no conocía -se fueron poco después de su nacimientoy que vio cuando regresaron de Caracas para emigrar de nuevo, esta vez a Cataluña con su hijo; el colorido de los danzantes de Vilanova dos Infantes, o aquella ocasión en la que tenía todo preparado para ir de ángel a la iglesia —y el cura decidió a última hora que los niños tenían que presentarse «de paisano» — forman parte de su memoria más íntima.

Tomando como base sus vivencias en A Merca, el fotógrafo desarrolló el proyecto O anxo que se. La muestra estará abierta hasta el 6 de enero en el centro cultural Marcos Valcárcel.

El cartel recrea al frustrado ángel en el que Outumuro tenía puestas todas sus ilusiones. Ocurrió por la fiesta del Espíritu Santo: sus tías mataron una gallina, cosieron las plumas a una caja de cartón y las pintaron de blanco. «Ahí me hice ateo. Aquello me marcó profundamente. Años más tarde me enteré de que el cura había decidido que solo fueran vestidas las niñas, que tenían el traje de la primera comunión, y los niños no, porque había varios que no podían tener el vestuario y quedarían discriminados», recuerda.

El fotógrafo fue rescatando sus recuerdos infantiles y realizando las imágenes que los recrean. Es su propuesta más personal, aquella en la que él es el protagonista por partida doble. Y reconoce que se ha sentido muy satisfecho y a gusto con la experiencia: «Es mi exposición número veinte, en la que me implico personalmente y nacida a partir de mis recuerdos». Las imágenes van acompañadas de unos textos, las Lemnunca fun exprofeso para Ouren- branzas del artista, que han reci- riado por Silvia Omedes e Inma y tanta huella en todo lo que fui se la dedico a las de A Merca».



Cortés, de la fundación Photographic Social Vision, la entidad que gestiona su archivo. Homenaje a la mujer en A Merca

«Ambas se metieron a fondo en mi trabajo para tratar de buscar imágenes que estuviesen relacionadas con lo que había escrito. Y fue sorprendente para mí comprobar cómo esos recuerdos de mi infancia habían dejado tanta

realizando a lo largo de mis años de carrera profesional», admite.

Outumuro, inspeccionando los últimos detalles de la

2<sup>«O espello</sup> cansado»,

evocación de su infancia ante el espejo de la casa familiar.

3 «O retrato da ausencia» juega

de los padres, entonces en

la emigración, «desconocidos».

con la fotografía

muestra «O anxo que nunca fun».

FOTOS SANTI M. AMIL

Outumuro inaugurará el sábado en A Merca otra exposición, la titulada Mulleres doutros mundos. «Traigo a la ciudad el mundo rural y llevo al pueblo el glamur hollywoodiense: son imágenes con conocidas actrices como protagonistas. Las mujeres forman parte del 80 % de mi archivo profesional y esta exposición

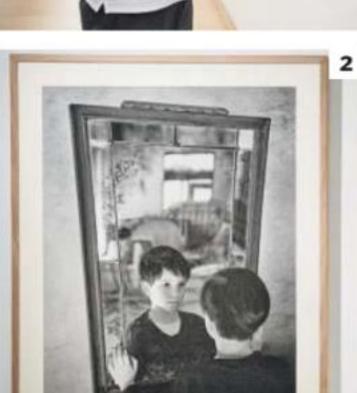

# Carlos Vermut niega las agresiones sexuales de las que fue acusado y anuncia acciones legales

REDACCIÓN / LA VOZ

El diario El País dio voz en enero a tres mujeres que aseguraban haber sido víctimas de violencia sexual por parte del director de cine Carlos Vermut (autor de filmes como Magical Girl, Mantícora, Quién te cantará); días más tarde, amplió la información con el testimonio de otras tres. El cineasta, que entonces guardó silencio, se pronuncia ahora, ocho meses después, a través de un comunicado en el que asegura que nunca ha obligado a nadie a hacer nada en contra de su voluntad ni tampoco ha usado su posición laboral de manera coercitiva. «Todas las relaciones sexuales y prácticas en las que he participado a lo largo de mi vida han sido siempre consentidas» y buscando un ambiente de complicidad, subraya en el escrito difundido por el despacho de abogados Novalex. «Lamento si algunas personas no encontraron en mí la persona con la que compartir plenamente sus sentimientos. Quiero dejar claro que siempre he estado y seguiré estando disponible para escuchar y dialogar con cualquier persona que desee resolver cualquier problema de manera cercana y personal», añade. Vermut admitió: «He necesitado tiempo para asimilar la situación y encontrar la manera de explicármela a mí mismo antes de poder explicársela a los demás», lo que ahora le ha «permitido desarrollar una respuesta legal y mediática sólida» frente a «las gravísimas acusaciones publicadas por El País».

# Domínguez Serén avanza en Vilar de Barrio a rodaxe do filme «Tralovento»

G. NOVÁS REDACCIÓN / LA VOZ

bido el reconocimiento unánime

por su calidad. «Me gusta escri-

bir, lo hago con bastante frecuen-

cia. Una señora que pasó por la

exposición me dijo: "No sé qué

me gusta más, si lo que veo o lo

que leo". Fue una satisfacción por

O anxo que nunca fun, un pro-

yecto creado para el Ourense

Film Festival (OUFF) y la Dipu-

tación ourensana, fue comisa-

partida doble», reconoce.

O cineasta pontevedrés Eloy Domínguez Serén (Simes, Meaño, 1985) avanza a rodaxe da súa nova longametraxe, Tralovento, no concello limiao de Vilar de Barrio, un labor que comezou hai un mes. Cun elenco integrado por Melania Cruz como actriz protagonista e Xosé Barato, Gonzalo Uriarte e Mónica García, entre outros, esta primeira fase de filmación estase a desenvolver, ademais, noutros municipios ourensáns, como Verín, Monterrei, Cualedro, Laza, Vilardevós ou Castrelo do Val. O conselleiro de Cultura, José López Campos, cuxo departamento apoia a produción da compañía galega Zeitun Films cunha axuda de máis de 255.000

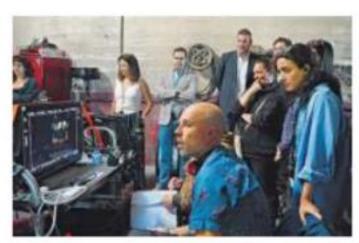

Eloy Domínguez Serén (Simes, Meaño, 1985), onte en plena rodaxe nun taller de Vilar de Barrio, un labor que tivo a oportunidade de presenciar o conselleiro de Cultura, José López Campos.

euros, visitou onte os traballos no taller que recibe en herdanza Ana, a protagonista da historia. A película narra o seu regreso á vila natal tras a morte do pai. Aínda que a súa intención é marchar despois do enterro, ela sente a necesidade de quedar, polo acougo e benestar que lle transmite o lugar, pero tamén

pola intención dunha empresa de instalar un parque eólico que afectaría os terreos da súa familia. Esta é a cerna da trama do filme de Serén, unha coprodución internacional liderada polo produtor galego Felipe Lage, con obras ás súas costas como Todos vós sodes capitáns, Arraianos, Costa da Morte e Mimosas.

**CINES Y HORARIOS** 

# «Segundo premio» representará a España en los premios Óscar

La Academia de Cine elige el filme de Lacuesta en busca de la nominación

**JAVIER BECERRA** 

REDACCIÓN / LA VOZ

La película sobre la turbulenta gestación del disco Una semana en el motor de un autobús (1998) de Los Planetas mira a los Óscar. La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España ha elegido el filme Segundo premio, de Isaki Lacuesta y Pol Rodríguez, para representar al país en la carrera para ser elegible en los premios. El objetivo es que entre dentro de las cinco nominadas a mejor película internacional. Para ello deberá superar la criba que hará la academia americana. Primero, eligiendo quince títulos de todos los planteados. Después, reduciendo la lista a un tercio de ellos. Serán los que optarán a la estatuilla en la gala que tendrá lugar el 3 de marzo del 2025.

El filme recrea un momento clave de la historia de un grupo indie español, pero su director considera que tiene un alcance universal. «La verdad es que estamos un poco acomplejados. Parece que la historia de una banda de Houston puede ser universal, y que con lo nuestro no puede ocurrir, pero todas las historias son universales», dijo Lacuesta en una videoconfe-



Los actores Cristalino, Daniel Ibáñez y Stéphanie Magnin, protagonistas de la película de Isaki Lacuesta sobre la banda pop Los Planetas «Segundo premio», en una escena del filme. BTEAM PICTURES

rencia con la Academia tras conocerse la nominación. El productor del filme, Cristóbal García, se pronunció en la misma línea: «Nunca pensamos en una historia local. Lorca fue una inspiración tremenda, y él salió de Granada y llegó a Nueva York».

Segundo premio triunfó en el Festival de Málaga obteniendo la Biznaga de Oro. En el extranjero ha participado en 15 festivales, tiene previsto su estreno en Francia a principios del 2025 y se estudia llevarla a Estados Unidos. Antes de una hipotética llegada a los Óscar, están los Gova, donde tiene grandes opciones. Curiosamente, el próxi-

mo año, la gala se celebra en Granada, la ciudad de Los Planetas y en la que discurre la mayor parte de la cinta.

La película juega desde el propio cartel con la idea de no ser fiel a la historia, sino de dar una interpretación libre de ella. «Esta no es una película sobre Los Planetas», se puede leer en él, usando la imaginería del grupo. Isaki Lacuesta lo explicaba en mayo en una entrevista en La Voz: «Todo va cambiando, y no solo por la gente, sino también por Los Planetas mismos. Ellos tienen recuerdos supercontradictorios v los cambian en función del momento. Cuando conocí a

Miguel, incluso con el animal petitivas entre ellos y otros ha-

J y a Florent [los dos músicos de Los Planetas], el segundo me decía que I nunca escribió las canciones del disco pensando en él. Varias entrevistas después, veía a Florent diciendo que sí, que había tardado años en darse cuenta, pero que eran dedicadas a él. Es imposible dar la versión real así. Preferí ofrecer esas versiones distintas y que el espectador decida».

Aunque ha gozado de críticas positivas y el fervor de los fanes de Los Planetas, el grupo retratado no ha mostrado gran entusiasmo por el trabajo. «I me volvió a decir que la película no le gustaba», recodaba ayer Lacuesta.

#### CANTONES CINES 3D 981224442 D MIÉRCOLES 18.30 20.30 22.30 Buffalo Kids 17.45 Volveréis 20.00 22.15 ré negro 18.00 El mayordomo inglés Padre no hay más que uno 4 17.30 El teorema de Marguerite 17.15 Romper el circulo El conde de Montecristo Alien: Romulus 17,45 Odio el verano 18.00 20.15 22.15 Bitelchús Bitelchús Bitelchus Bitelchus (V.O.S.E) Justicia artificial CINESA MARINEDA CITY 3D 902333231 D MIÉRCOLES The Amazing Spider-Man 2: El poder de Electro Deadpool y Lobezno 19.45 22.15 No hables con extraños 17.00 19.30 22.00 22.20 Topuria: matador Romper el circulo Estación Rocafort Alien: Romulus Odio el verano 17.20 19.15 22.00 Bitelchus Bitelchus Bitelchus Bitelchus 18.10 19.55 Bitelchús Bitelchús 20,45 Justicia artificial 15.45 18.00 Hotel Bitcoin Un desastre es para siempre Capitan Avispa YELMO ESPACIO CORUÑA 902220922 D LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES 19.25 22.05 17.45 20.00 22.15 Deadpool y Lobezno No hables con extraños 17.00 Buffalo Kids Gru 4, mi villano favorito 17.10 Padre no hay más que uno 4 19.00 21.45 Romper el circulo Alien: Romulus 19.40 22.20 17.25 19.45 22.05 17.00 19.15 21.30 Odio el verano Bitelchus Bitelchus 18.00 20.10 22.10 Justicia artificial SANTIAGO DE COMPOSTELA

Día del espectador

#### CINESA AS CANCELAS 902333231 D MIÉRCOLES 19705 No hables con extraños 17.00 19.45 21.30 22.20 Buffalo Kids 17.00 Topuna: matado 16.10 18.25 Romper el circulo 22,00 20.00 22,30 Alien: Romulus Odio el verano Bitelchus Bitelchus 16.40 19.15 20.45 21.50 Justicia artificial 20.15 22.45 16.10 18.10 Un desastre es para siempre Zak y Wowo: La leyenda de los Lendarys 16.00 MULTICINES COMPOSTELA 981581362 D MIÉRCOLES Pulp Fiction (V.O.S.E) Un silencio (V.O.S.E) 19.10 Volveréis Té negro (V.O.S.E) 20.00 El mayordomo inglés Il teorema de Marguerite El teorema de Marguerite (V.O.S.E) El conde de Montecristo 17.30 Odio el verano Bitelchús Bitelchús 20.10 22.15 Bitelchus Bitelchus (V.O.S.E) 17,40 20.00 Reinas Justicia artificial Capitán Avispa NUMAX 981560250 Volvereis 19.45 Bitelchus Bitelchus (V.O.S.E) El 47 (V.O.S.E) 12.00

17.50 Justicia artificial FERROL UPLEX Volveréis (V.O.S.E) Té negro (V.O.S.E) Bitelchús Bitelchús (V.O.S.E)

Justicia artificial NARÓN

| The Amazing Spider-Man 2: El poder de | Elect     | ro  |       | 22,00 |
|---------------------------------------|-----------|-----|-------|-------|
| Deadpool y Lobezno                    |           |     |       | 22.00 |
| No hables con extraños                | 18        | .00 |       | 22,40 |
| No hables con extraños (V.O.S.E)      |           |     | 20.20 |       |
| Buffalo Kids                          | 18        | 15  |       |       |
| Gru 4, mi villano favorito            | 18        | 10  |       |       |
| Héroes de Central Park                | 17        | 50  |       |       |
| Padre no hay más que uno 4            |           |     | 19.45 |       |
| Topuria: matador                      |           |     | 20.00 |       |
| Romper el circulo                     |           |     | 20.00 | 22.35 |
| Estación Rocafort                     |           |     |       | 22,30 |
| Alien: Romulus                        |           |     | 20.00 | 22.30 |
| Odio el verano                        | 17        | 50  | 20.00 | 22.15 |
| El cuervo                             |           |     | 20.10 |       |
| Bitelchús Bitelchús 18                | .00 19    | .00 | 20.15 | 22.30 |
| Bitelchús Bitelchús (V.O.S.E)         |           |     |       | 21.30 |
| Hotel Bitcoin                         | 18        | .00 | 20.10 | 22.20 |
| Un desastre es para siempre           | 18        | .00 | 20.00 | 22.00 |
| Capitán Avispa                        | 18        | 00  |       |       |
| Zak y Wowo: La leyenda de los Lendary | <b>VS</b> |     | 18.10 |       |

CARBALLO

| MULTICINES BERGANTIÑOS 981702778 D MI  | ÉRCOLE | 5     | <br> |
|----------------------------------------|--------|-------|------|
| Deadpool y Lobezno                     |        | 20.15 |      |
| No hables con extraños                 | 18.15  | 20.30 |      |
| Buffalo Kids                           | 18.30  |       |      |
| Romper el circulo                      |        | 20.15 |      |
| Bitelchús Bitelchús                    | 18.15  | 20.30 |      |
| Justicia artificial                    | 18.30  | 20.30 |      |
| Zak y Wowo: La leyenda de los Lendarys |        | 18.30 |      |
| CEE                                    |        |       |      |

CINES XUNQUEIRA 981746297 D MIÉRCOLES Buffalo Kids Odio el verano 17.45 20.00 Bitelchús Bitelchús Hotel Bitcoin 17.45 20.00 RIBEIRA

20.13

18.15 20.30

18.15 20.30

BARBANZA 981141112 D MIÉRCOLES

Deadpool y Lobezno

Bitelchus Bitelchus

Buffalo Kids

CRÍTICA DE CINE «MI AMIGO EL PINGÜINO»

# Cuánto te quiero, Din Dim

# **ÁLVARO VELEIRO**

Plantean Mi amigo el pingüino como una película de corte familiar, basada en una historia real conmovedora, en la que un ave rescatada en una playa remota tras un vertido de petróleo crea un sorprendente vínculo con un pescador brasileño llamado João -que encarna el actor francés de ascendencia española Jean Reno—. El argumento central se sitúa en la relación que se establece entre el hombre y el pingüino Din Dim, en la que ambos encuentran consuelo mutuo en medio de una profunda tristeza. La pérdida de un hijo -Miguel- pesa sobre João y su esposa María, quienes lidian con el dolor de maneras muy diferentes. Para el pescador, la criatura marina representa una oportunidad de redención. La forma en la que esta ave marina se convierte en parte importante de su vida, llegando prácticamente a reemplazar el lugar dejado por

«MY PENGUIN

Estados Unidos,

Brasil. 2024.

Schurmann,

Director: David

Intérpretes: Jean

Reno, Adriana

Barraza, Rocio

Hernández, Nicolás

Francella, Alexia

Moyano, Amanda

Magalhães, Ravel

Drama.

98 minutos.

FRIEND»

El uso de pingüinos reales (diez rescatados en Ubatuba, Brasil) y de CGI [imágenes generadas por ordenador] sirve al realizador brasileño David Schurmann (1974) para transmitir con eficacia la ternura que alcanza la conexión entre ambos personajes (animal y humano). En particular, las escenas en las que la perspectiva cambia a la visión del ave —con la cámara al nivel del suelo y con un efecto borroso- aportan un toque visual interesante para que la audiencia experimente la aventura desde un punto de vista diferente. Pese a sus momentos emotivos, el espectador percibe la trama como alargada sin necesidad, y, aunque el vínculo es delicado, afectuoso, parece no tener suficiente profundidad para soste-

ner todo el metraje. A menudo

se recurre a interacciones re-

entrando en la habitación del

chaval, supone un importante

condimento emocional.

así), aunque asombroso, parece más propio de un reportaje o

do em duas voltas, que aborda un viaje ultramarino en el 2007. Vamos, que la sustancia que aquí se ventila no da para un largo de ficción. El que sí resulta creíble, y hasta sorprende, es el

de un noticiario. Quizá tiene al-

go que ver que el director se es-

trenó en el documental O mun-

tierno trabajo actoral de Jean Reno, en las antípodas de sus fantasmadas habituales, las de

hablar poco y disparar mucho.

| bitantes del pueblo, lo que por                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| instantes provoca una sensación                                                                                |
| de estancamiento.                                                                                              |
| Aunque la cinta se basa en he-                                                                                 |
| chos reales -se muestran imá-                                                                                  |
| genes de archivo al final del fil-                                                                             |
| me-, Mi amigo el pingüino no                                                                                   |
| trasciende más allá de una sim-                                                                                |
| ple anécdota. El desplazamien-                                                                                 |
| to de miles de kilómetros que                                                                                  |
| Din Dim realiza para regresar                                                                                  |
| con João (la distancia que hay                                                                                 |
| entre Galicia y Ucrania, o algo                                                                                |
| 1 12 전 프로젝트 (18 12 EN 19 12 전 18 TO TO TO TO THE POST OF THE P |

# Ansu Fati se une al Barcelona en Mónaco

El jugador recibió el alta médica y es la gran novedad en el debut del proyecto de Flick en Champions con la moral por las nubes tras el excelente comienzo liguero

#### **DANIEL PANERO**

COLPISA

Extender la euforia a Europa. Ese es el objetivo que tiene el Barcelona hoy (21.00 horas, Movistar Liga de Campeones) en Mónaco. El conjunto que dirige Hansi Flick se estrena en Liga de Campeones con un partido peligroso. Lo es por la felicidad que rodea al conjunto azulgrana, por los malos recuerdos que trae la máxima competición continental en los últimos años y, sobre todo, porque el rival ya sabe lo que es hacer daño al Barcelona hace apenas seis semanas. El Joan Gamper, que terminó 0-3 para los monegascos, avivó el proyecto de Flick y ahora llega el momento de cobrarse venganza y presentar credenciales en el Viejo Continente.

«No se puede comparar el partido del Gamper con el de ahora. Estamos más metidos en la competición y los jugadores saben lo que tienen que hacer. Nos enfrentamos a un rival muy fuerte, un equipo muy bueno, pero sabemos que empezamos la mejor competición del mundo y estamos listos y en la buena dirección», afirmó el técnico azulgrana en la previa al partido.

# No habrá rotaciones

Flick no hará rotaciones más allá de las obligadas por lesión. Vuelve Ansu Fati a la máxima competición continental dos años después tras superar sus problemas físicos, pero no estarán por este mismo motivo Araujo, Christensen, Gavi, Marc Bernal, Frenkie de Jong, Dani Olmo y Fermín



Ansu Fati sonrie, ante el gesto técnico de Lewandowski, en el entrenamiento de ayer. ALEJANDRO GARCÍA EFE

«Estoy de acuerdo con Rodri, es una locura que se puedan llegar a jugar 70 partidos en un año» Jules Koundé

Futbolista del Barcelona

López, el último en recaer cuando ya había completado parte de la sesión con el grupo.

Estas ausencias condicionarán un once en el que Cubarsí e Iñigo Martínez volverán a la zaga, Marc Casadó jugará junto a Pedri en la medular y Raphinha podría volver a la mediapunta para dejar su sitio en el extremo a Ferran Torres.

Enfrente estará un equipo que tiene armas suficientes como para volver a dar la campanada. En el Gamper ofrecieron una exhibición de fortaleza defensiva y demostraron que físicamente son muy poderosos. Los pupilos de Adi Hütter saldrán al Stade Louis II con el objetivo de repetir la gesta, pero conscientes de que el equipo de Flick ha mejorado. «No podemos tomar como referencia ese partido porque desde entonces han hecho cinco victorias en cinco partidos», afirmó el técnico austríaco este miércoles en la rueda de prensa previa.

# Buen momento de sus estrellas

El Mónaco llega a la cita, no obstante, en un gran estado de forma. Suma diez puntos de los doce primeros en juego en la Ligue 1 y sus jugadores más importantes, como Zakaria, Camara o Golovin, disfrutan de mucho protagonismo. El pasado fin de semana, logró imponerse por 0-3 al Auxerre en el Stade de l'Abbé-Deschamps, por lo que llegará lanzado al duelo contra el Barça y con todos sus efectivos a excepción de Edan Diop y Radoslaw Majecki, ambos lesionados.

# Alineaciones probables

Mónaco: Köhn, Vanderson, Kehrer, Salisu, Caio Henrique, Camara, Zakaria, Ben Seghir, Golovin, Akliouche y Embolo.

Barcelona: Ter Stegen, Koundé, Cubarsí, Iñigo Martínez, Balde, Casadó, Pedri, Lamine, Raphinha, Ferran y Lewandowski.

# La ilusión de Simeone, ante la pesadilla del Leipzig

# ISAAC ASENJO

COLPISA

Asegura que no es una obsesión, pero sí una ilusión grande. Diego Pablo Simeone, en su duodécima temporada consecutiva en la máxima competición continental (21 horas, Movistar Liga de Campeones 2), no esconde sus ganas de conquistar Europa después de quedarse en dos ocasiones con la miel en los labios.

El Atlético ya tiene activado el modo Champions para medirse al Leipzig, una de las pesadillas del Cholo en los últimos tiempos. Ningún club ha invertido tanto en reforzar su plantilla como los rojiblancos, que han desembolsado 185 kilos con el anhelo insistente de lograr una competición que les falta. El único enfrentamiento pre-



«Este nuevo formato será más entretenido para la gente y nos invita a todos a apostar por ganar» Diego Simeone Entrenador del Atlético de Madrid

vio en competiciones europeas entre ambos fue en los cuartos de final, a partido único, de la pandémica temporada 2019-20, ganado 2-1 por el equipo alemán en el José Alvalade en Lisboa.

Con Xavi Simons, Openda y Sesko a la cabeza, el Leipzig llega al duelo días después de romper la racha invicta en la Bundesliga del Bayer Leverkusen, lo que marca el fin de una época dorada para los de Xabi Alonso y además reafirman la capacidad de los de Marco Rose para competir en la élite continental.

Enfrente, el equipo que más ha invertido, el Atlético de Sorloth, Griezmann, Correa y Julián Álvarez, que han visto puerta ya en las cinco jornadas de liga disputadas, en las que el cuadro de Simeone ha mantenido la portería a cero en cuatro ocasiones. No hizo tremenda inversión el conjunto madrileño en ninguna de las tres temporadas que disputó la final de la competición. Todas con final cruel: la primera con un partido de desempate en 1974 ante el Bayern, tras el 1-1 alemán en la prórroga del primer duelo; la segunda, en el 2014, en el tiempo añadido ante el Real Madrid, que empató en el minuto 93, y una más, en el 2016, en la tanda de penaltis también ante su eterno rival.

# Alineaciones probables

Atlético: Oblak; Llorente, Giménez, Azpilicueta, Le Normand, Lino; Koke, Gallagher, De Paul; Griezmann, Julián Alvarez.

Leipzig: Gulacsi; Henrichs, Geertruida, Klostermann, Lukeba, Raum; Kampl, Haidara, Sesko, Xavi Simons; Openda.

# PRIMERA JORNADA

| RESULTADOS                  |       |
|-----------------------------|-------|
| uventus-PSV                 | 3-1   |
| oung Boys-Aston Villa       | 0-3   |
| Ailan-Liverpool             | 1-3   |
| layern Münich-Dinamo Zagreb | 9-2   |
| leal Madrid-Stuttgart       | 3-1   |
| porting-Lille               | 2-0   |
| lolonia-Shakhtar            | 0-0   |
| parta Praga-Salzburgo       | 3-0   |
| eltic-Slovan Bratislava     | 5-1   |
| rujas-Borussia Dortmund     | 0-3   |
| Manchester City-Inter       | 0-0   |
| SG-Girona                   | 1-0   |
| IORARIOS                    |       |
| IOY                         | Hora  |
| Pois-Roofics 18.45 /M I Co  | mn 3) |

# E. Roja-Benfica 18.45 (M. L. Camp 3) Feyen.-Leverk. 18.45 (M. L. Camp 2) Atalanta-Arsenal 21.00 (M. L. Camp 3) At.Madrid-Leipz. 21.00 (M. L. Camp. 2) Brest-Sturm Graz 21.00 (M. L. Camp 5) Mónaco-Barcelona 21.00 (M. L. Camp)

### CLASIFICACIÓN

| Equipo               | Partidos | Puntos |
|----------------------|----------|--------|
| 1- Bayern Múnich     | 1        | 3      |
| 2- Celtic Glasgow    | 1        | 3      |
| 3- Aston Villa       | 1        | 3      |
| - Borussia Dortmund  | 1 1      | 3      |
| - Sparta Praga       | 1        | 3      |
| 6- Liverpool         | 1        | 3      |
| 7- Juventus          | 1        | 3      |
| - Real Madrid        | 1        | 3      |
| 9- S Portugal        | 1        | 3      |
| 10- PSG              | 1        | 3      |
| 11- M. City          | 1        | 1      |
| - Inter              | 1        | 1      |
| - Bolonia            | 1        | 1      |
| - Shakhtar           | 1        | 1      |
| 15- Arsenal          | 0        | 0      |
| - Atalanta           | 0        | 0      |
| - Atlético           | 0        | 0      |
| - Barcelona          | 0        | 0      |
| - Benfica            | 0        | 0      |
| - Brest              | 0        | 0      |
| - Estrella Roja      | 0        | 0      |
| - Feyenoord          | 0        | 0      |
| - Leipzig            | 0        | 0      |
| - Leverkusen         | 0        | 0      |
| - Mónaco             | 0        | 0      |
| - Sturm Graz         | 0        | 0      |
| 27- Girona           | 1        | 0      |
| 28- PSV              | 1        | 0      |
| - Stuttgart          | 1        | 0      |
| - Milan              | 1        | 0      |
| 31- Lille            | 1        | 0      |
| 32- Young Boys       | 1        | 0      |
| - Brujas             | 1        | 0      |
| - Salzburgo          | 1        | 0      |
| 35- Slovan Bratislav | a 1      | 0      |
| 36- D. de Zagreb     | 1        | 0      |

\*los 8 primeros pasan a octavos \* del 9 al 24 pasan a dieciseisavos

# Tebas apoya las críticas al calendario

REDACCIÓN / AGENCIAS

El presidente de la Liga, Javier Tebas, mostró su apoyo al centrocampista del Manchester City, Rodri Hernández, que criticó la saturación del calendario y sugirió la opción de una huelga. «Es hora de decir basta. Es un problema de salud de los deportistas y de equilibrio de la industria», respaldó Tebas.

# Derrota cruel del Girona en su estreno

Gazzaniga se tragó el postrero gol de Nuno Mendes tras haber frenado al Paris Saint-Germain con paradas antológicas durante todo el encuentro

### PSG

Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, Zaire-Emery, Vitinha (Doué, min 63), Fabián Ruiz (Kang-in Lee, min 63), Dembélé (Beraldo, min 90+2), Asensio (Kolo Muani, min 38) y Barcola (Neves, min 63)

1

0

#### GIRONA

Gazzaniga, Arnau, David López, Krejci, Miguel Gutiérrez, Van de Beek (Portu, min 58), Oriol Romeu, Iván Martín (Solís, min 66) Tsygankov

GOLES: 1-0, min. 90: Nuno Mendes. ÁRBITRO: Daniel Siebert (Alemania). Amarilla a Marquinhos, Krejci, Oriol Romeu y Gazzaniga.

(Francés, min. 88, Stuani (Danjuma,

min 58) y Gil (Asprilla, min 66).

INCIDENCIAS: Partido disputado en el Parque de los Príncipes. Unos 6.000 asientos vacíos por sanción de la UEFA.

#### **IGNACIO TYLKO**

COLPISA

El novato Girona conoció en el Parque de los Príncipes la crueldad del deporte rey en la máxima competición continental (1-0). Resulta que el argentino Paulo Gazzaniga había completado un partido excepcional, con paradas que habían dejado seco a todo un PSG y sobre todo a Dembélé, pero en el último minuto encajó un gol absurdo. Nuno Mendes se internó por la izquierda, lanzó a duras penas un centrochut y el balón se le coló al portero entre las manos y por debajo de las piernas.



Alejandro Francés intenta quitarle el balón a Nuno Mendes en el gol del PSG, SARAH MEYSSONNIER REUTERS

Quizá cohibidos por lo que supone debutar en un escenario histórico y frente a uno de los candidatos al título, en el primer cuarto de hora estuvieron a merced de un PSG muy activado. La presión alta ordenada por Luis Enrique, unida a las dudas visitantes, generaron gran incertidumbre en la escuadra capitaneada por Stuani, a sus cerca de 38 años el segundo debutante más veterano en la historia de la Champions.

Los gerundenses asomaron un par de veces por el área parisina. Van de Beek se resbaló cuando Bryan Gil le había filtrado un pase interesante y más tarde Safonov se anticipó a Stuani en un centro de Gutiérrez. Acabó en nada pero fue una accion larguísima del Girona en la que hasta tres veces el balón volvió a Gazzaniga.

# Más ritmo del Girona

Aumentó el ritmo tras la reanudación. El Girona se gustaba y por momentos hasta dominaba, aunque sin generar peligro, pero las contras del PSG eran tremendas porque sus atacantes son balas. El PSG merecía ya ir por delante, pero falta de gol provocó que Luis Enrique mirase al banquillo para realizar un triple cambio. Llamativo que prescindiese a la vez de Vitinha, Fabián y el joven Barcola, pero es que Doué, Neves y Kang-in Lee son canela fina.

La presión de los galos se intensificó en el tramo final. Gazzaniga hizo una intervención estratosférica en un remate a bocajarro de Hakimi, pero cuando el Girona acariciaba un punto heroico llegó la fatalidad.

# El Inter perdona al Manchester City y el Celtic atropella al Slovan de Bratislava

REDACCIÓN / AGENCIAS

Si Darmian, en lugar de creerse Guti en Riazor para firmar una asistencia imposible, hubiera mirado a portería y disparado, quizás el Inter de Milán (0-0) hubiera vengado, en cierto modo, la derrota en la final de la Liga de Campeones del 2023.

En lugar de eso, el lateral se creyó que tenía detrás a Karim Benzema, como ocurrió en aquella inolvidable acción de Guti, y dejó irse vivo al Manchester City, que estuvo superado como pocas veces en los últimos tiempos.

Porque el Inter seguramente mereciera haber ganado en el Etihad, pero estuvo impreciso e inocente de cara a puerta. Marcus Thuram, Barella y Hakan Calhanoglu pudieron dar un gran susto al campeón de hace dos ediciones, pero fueron incapaces de dar un final feliz a la cantidad de ocasiones que generaba el Inter en transición.

# Fiesta en Celtic Park

Entre la fiesta en las gradas en Glasgow, el Celtic celebró un triunfo incontestable sobre el Slovan de Bratislava, lanzado en el minuto 17 por Scales, agrandado en el inicio del segundo tiempo por medio de Kyogo Furuhashi, sentenciado con un penalti transformado por Engels y disparado con otros tantos de Maeda e Idah para ilusionarse con mucho más que un paso circunstancial por la nueva Liga de Campeones (5-1).

# PRIMERA DIVISIÓN

| P  | RIMER        | A D              | IV  | IS   | EÓ!  | Ñ.    |         |       |
|----|--------------|------------------|-----|------|------|-------|---------|-------|
| M  | ARTES, JO    | RNADA            | 7   |      |      |       |         |       |
| M  | allorca-R. S | ocieda           | d   |      |      |       |         | 1-0   |
| Ā  | ER, JORNA    | ADA 3            |     |      |      |       |         |       |
| Be | tis-Getafe   |                  |     |      |      |       |         | 2-1   |
| H  | DY, JORNAL   | )A 7             |     |      |      |       |         |       |
| Le | ganés-Ath    | etic             |     |      | 100  | 19:0  | 0 (D    | azn)  |
|    | AÑANA, JO    |                  | 16  |      |      |       |         |       |
|    | avés-Sevill  |                  |     |      |      | 21.0  | Ó (D    | azn)  |
|    | BADO         |                  |     |      |      |       | -       | -     |
|    | fladolid-R.S | ocieda           | ď   |      |      | 14.0  | 0 (D    | azn)  |
| Os | sasuna-Las   | Palmas           | 1   | 6.15 | (Mov |       |         |       |
| _  | lencia-Giro  |                  |     |      |      |       |         | azn)  |
| R  | Madrid-Es    | nanvol           | 7   | 00   | (Mov |       |         |       |
|    | OMINGO       | -sarger          | _   |      |      |       |         | 3-7   |
| -  | etafe-Legar  | vés              |     |      | 14/  | 00 (  | Gol     | Play) |
| 1  | hletic-Celt  |                  | - 1 | 6.15 | (Mov |       |         |       |
|    | larreal-Bar  |                  | _   | -    |      |       |         | azn)  |
|    | yo VAt. N    |                  | 2   | 1.00 | (Mov | rista | r Lal   | liga) |
|    | INES         | atrest area have |     |      | -    |       | ondonos | -     |
|    | tis-Malloro  | 23               | 2   | 1.00 | (Mov | rista | r Lal   | Liga) |
| -  |              |                  | _   | 6    |      | ,     | _       | -     |
| 1  | Barcelona    | P105             | 5   | 5    | 0    |       | 17      | 4     |
| -  | At. Madrid   | 11               | 5   | 1    | 2    | 0     | 9       | 2     |
| ;  | R. Madrid    | 11               | 5   | 3    | 2    | 0     | 9       | 2     |
| 4  | Villarreal   | 11               | 5   | 3    | 2    | 0     | 11      | . 8   |
| 5  | Celta        | 9                | 5   | 3    | 0    | 2     | 13      | 10    |
| 6  | Betis        |                  | 5   | 2    | 2    | 1     | 5       | 4     |
| 7  | Malforca     |                  | -6  | 2    | 2    | 2     | 1       | 4     |
| 8_ | Rayo V.      | 7                | 5   | 2    | 1    | 2     | 7       | - 6   |
|    | Alavés       | 7                | 5   | 2    | 1    | 2     | 7       | 6     |
| 10 | Girona       | 7                | 5   | 2    | 1    | 2     | 8       | 8     |
| 11 | Athletic     | 7                | 5   | 2    | 1    | 2     | 6       | - 6   |
| 12 | Emberson     | 7                | 100 | - 3  |      | 3     | -6.     | 46    |

13 Osasuna 14 Sevilla

15 Leganes

16 R. Socieda

# OBITUARIO

Salvatore Schillaci (Palermo, 1964-2024)

# Adiós a Totò, el héroe inesperado de Italia en el Mundial de 1990

Ó. BELLOT COLPISA

Salvatore Totò Schillaci, el héroe inesperado del Mundial de 1990 celebrado en Italia, falleció ayer a los 59 años. El que fue delantero del Messina, Juventus, Inter de Milán y Jubilo Iwata llevaba un par de años luchando contra un cáncer de colon que ha acabado llevándose su vida por delante. Italia y el mundo del fútbol al completo lloran la desaparición de un jugador singular que acabó erigiéndose en protagonista de una Copa del Mundo en la que muy pocos contaban con verle brillar.

Llevaba ingresado en un hospital de Palermo desde el 9 de septiembre después de que su estado de salud se agravase a causa de una arritmia auricular y, pese a que el parte médico que facilitó el centro médico un día después resultó alentador, finalmente el tumor se hizo insuperable.

«Adiós, Totò. Héroe de las noches mágicas», le despedía la selección italiana, tras confirmarse la luctuosa noticia a través de un mensaje en redes sociales que vino acompañado por una foto de Schillaci celebrando el gol que marcó contra Argentina en las semifinales del Mundial de Italia 90.

Nacido en el seno de una humilde familia y obligado a ganarse la vida desde muy pronto con modestos trabajos alejados de los laureles que le depararía más tarde el fútbol, Schillaci completó un viaje de superación con tal de cumplir el sueño de su vida. Fruto de su esfuerzo personal y del de su fa-

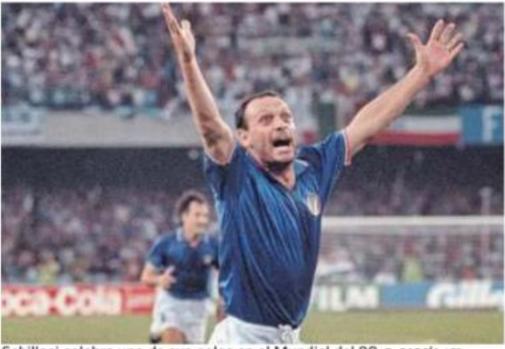

Schillaci celebra uno de sus goles en el Mundial del 90. p. GARCÍA AFP

milia, comenzó su carrera en las filas del Messina, donde explotó en su última temporada a las órdenes del preparador checo Zdenek Zeman, y dio el salto al Juventus en 1989, justo un año antes del Mundial que cambiaría su vida y colocaría su nombre en boca de todos.

Los 22 goles que marcó en su primera campaña con la Vecchia Signora le sirvieron para que el entonces seleccionador italiano, Azeglio Vicini, le convocase a última hora para la Copa del Mundo que iba a disputarse en su país. Llegó a la Azzurra consciente del papel secundario que tenía en los planes del seleccionador, con dos delanteros de la talla de Vialli y Carnevale, pero superó las expectativas con creces. Firmó seis goles, incluidos uno a Argentina en unas semifinales donde cayeron en la tanda de penaltis y el decisivo frente a Inglaterra desde los once metros en la final de consolación.

# El octavo club de España en abonados

El deportivismo vuelve a asombrar por su músculo, dejando Riazor pequeño, y supera incluso a dos equipos que compiten en Champions

#### **IVÁN ANTELO**

A CORUÑA / LA VOZ

Se agotan los calificativos para describir lo que el Deportivo genera en su inmensa afición. El club hizo oficial los datos al cierre de la campaña de abonados; y esos números arrojan que solo siete entidades en todo el fútbol español pueden presumir de tener un mayor apoyo. Incluso más que el Barcelona y el Girona, que juegan Champions.

#### **EL DEPORTIVO**

#### Camino de los 30.000 carnés, pero solo 27.549 con derecho a acceder a todos los duelos

Riazor no da para más. El Deportivo anunció que ha alcanzado su tope de abonados, 27.549; ya que el resto, hasta los 32.490, debe reservarlos para entradas, por exigencias de la normativa de la Liga. A esa cifra hay que sumarle 1.422 socios amigo y 462 nenos Dépor. Por tanto, se acerca a los 30.000 carnés. El club anima al resto de interesados en abonarse en la modalidad de socios amigo, que da opción a ventajas para conseguir entradas, entre otras cosas.

# EN PRIMERA DIVISIÓN

## Solo siete clubes tienen más abonados

Solo dos equipos de Madrid (el Real y el Atlético), los dos de Sevilla, el Valencia y las dos principales ciudades del País Vasco (el Athletic y la Real Sociedad) pueden presumir de tener más aficionados con derecho a acceder para presenciar los encuentros ro y satisfacer las necesidades.



El estadio de Riazor, durante un encuentro en este 2024, césar ou an

a todos los encuentros de Liga. En todos estos casos, salvo San Sebastián, se trata de localidades con una población muy superior a la de A Coruña.

### Más que el Barcelona, que pelearía por el descenso, según el número de abonados

En la lista de abonados destaca negativamente el Barcelona. El Camp Nou está cerrado por obras y Joan Laporta no ha sabido convencer a su masa social para que se abone en Montjuich. Apenas 22.600, para un aforo que ronda los 50.000. Al socio culé le desagrada enormemente tener que subir a la montaña mágica en un recinto que, por otra parte, cada vez se está poblado de más turistas.

# Enorme crecimiento de un Celta que vende todo

No solo en A Coruña, también en Vigo ha habido una gran respuesta de su afición, ilusionada con el nuevo proyecto de cantera liderado por Claudio Giráldez. Las obras del estadio de Balaídos impiden que pueda haber más de 21.000 abonados, y la lista de espera es enorme. Más de 28.000 disponen ya de su carné celtista (unos siete mil sin el acceso libre deseado), a la espera de que se pueda ampliar el afo-

# EN SEGUNDA DIVISIÓN

# El líder de la liga de plata

Aunque en Segunda hay también grandes ciudades como Zaragoza y Málaga, el Deportivo lidera el ránking de abonados con solvencia. Solo se le acercan, además de la Costa del Sol (26.500), un Real Oviedo que ha conseguido despertar a su afición (25.172). El cuadro coruñés supera por más del doble a ocho equipos del fútbol profesional (el Castellón, el Rayo, el Getafe, el Albacete, el Girona, el Leganés, el Burgos y el Racing de Ferrol); por más del triple al Cartagena; tiene cuatro veces más respaldo que el Eibar y el Huesca; y casi multiplica por nueve al Eldense y al Mirandés.

# RÁNKING

FÚTBOL PROFESIONAL

| FUTBOL PROFESIONAL              |           |
|---------------------------------|-----------|
| Equipo (categoría)              | Abonados  |
| 1. Real Madrid (1.ª)            | 60.707*   |
| 2-Atlético de Madrid (1.º)      | 60.285    |
| 3. Betis (1.ª)                  | 50.741    |
| 4. Athletic (L*)                | 43.649    |
| 5. Sevilla (1.#)                | 39.500    |
| 6. Real Sociedad (1.º)          | 38.000    |
| 7. Valencia (1.ª)               | 37.000    |
| 8. Deportivo (2.ª)              | 27.549    |
| 9. Málaga (2.ª)                 | 26.550    |
| 10. Oviedo (2.ª)                | 25.172    |
| 11. Espanyol (1.*)              | 26.032    |
| 12. Las Palmas (1.ª)            | 25.000    |
| 13. Zaragoza (2. <sup>a</sup> ) | 24.304    |
| 14. Valladolid (Lª)             | 24.000    |
| 15. Barcelona (1.º)             | 22.600*** |
| 16. Sporting (2,ª)              | 22.150    |
| 17. Mallorca (Lª)               | 22.058    |
| 18. Celta (1.#)                 | 21.000**  |
| 19. Villarreal (L*)             | 20.150    |
| 20. Osasuna (1.ª)               | 19.839    |
| 21. Elche (2.#)                 | 18.000    |
| 22. Alavés (1.)                 | 17.800    |
| 23. Cádiz (2.ª)                 | 17.500    |
| 24. Granada (2.ª)               | 17.100    |
| 25. Córdoba (2.ª)               | 16.350    |
| 26. Almería (2.³)               | 15.000    |
| 27. Tenerife (2.*)              | 14.500    |
| 28. Racing de Santander (2.8    |           |
| 29. Levante (2.ª)               | 14,000    |
| 30. Castellón (2.#)             | 13.700    |
| 31. Rayo Vallecano (1.#)        | 12.500*   |
| 32. Getafe (1. <sup>3</sup> )   | 11.500)   |
| 33. Albacete (2. <sup>3</sup> ) | 10.840    |
| 34. Girona (1. <sup>3</sup> )   | 9.700     |
| 35. Leganés (1.ª)               | 9.500     |
| 36. Burgos (2.ª)                | 9.370     |
| 37. Racing de Ferrol (2.ª)      | 9.360     |
| 38. Cartagena (2.ª)             | 8.900     |
| 39. Huesca (2. <sup>a</sup> )   | 6.420     |
| 40. Eibar (2. <sup>a</sup> )    | 6.200     |
| 41. Mirandés (2.²)              | 3.580     |
| 42. Eldense (2.ª)               | 3.380     |
| THE RESIDENCE AND A             | 3,300     |
|                                 |           |

- Abonados de la temporada pasada. No se hicieron oficiales los actuales.
- \*\* Por limitaciones de aforo. Son 28.000 con carné celtista, pero unos 7.000 no tienen derecho a pase libre.
- \*\*\* Juega en Montjuich por las obras en

# El juzgado sigue adelante con el procedimiento del cierre del concurso

A CORUÑA / LA VOZ

El Juzgado de lo Mercantil número 2 de A Coruña sigue adelante con los trámites para la «conclusión del concurso» del Deportivo. Así, indicó a las partes que dicha resolución fue «publicada en el Registro Público concursal» el pasado 5 de septiembre y «en el Tablón Edictal Judicial Único del BOE», el día 10; «siendo firme el auto, por el que se decreta la conclusión del concurso, y no teniendo más actuaciones que llevar a cabo, acuerdo archivar sin más trámite los presentes autos». Hay opción a recurso de reposición en el plazo de cinco días.

# Lucas: «El apoyo a Imanol Idiakez es total»

A CORUÑA / LA VOZ

Lucas Pérez pide paciencia y apela a lo disfrutado el año pasado para seguir crevendo en el Dépor; aunque reconoce el mal encuentro disputado en Córdoba: «No estuvimos bien, pero aún así tuvimos nuestras ocasiones para cambiar el partido tanto con el 0-0 como con el 1-0. No pudimos marcar y hay que seguir trabajando. Esto acaba de empezar y hay que mantener la tranquilidad. Sabemos cómo empezamos el año pasado y también cómo acabamos. Confianza plena en esta plantilla y en este entrenador»

Lucas confía: «No hay excusas. El nivel de la plantilla del Deportivo es para dar mucho más, como se vio en fases de otros partidos como el de Granada y el Oviedo. Esa es la línea. Hemos cometido errores, tuvimos al-

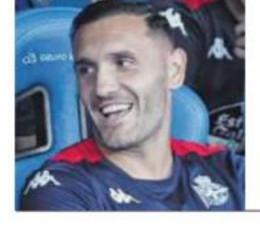

«A Mella y Yeremay les digo que colgaré las botas el día que no quieran jugar más conmigo»

Lucas Pérez Delantero del Deportivo

gunas dificultades, y eso es lo que tenemos que perfeccionar».

«Tener el bloque del año pasado es fundamental, porque nos conocemos muy bien. Los nuevos compañeros se están adaptando y hay que ser optimistas. Venimos de cuatro años en Primera Federación, volvemos al fútbol profesional y, evidentemente, no queríamos estar ahí después de cinco jornadas, pero hay que mantener la tranquilidad. El míster está encajando las piezas como él cree», agrega.

Hay confianza plena en el entrenador: «Está curtido ya en mil batallas. El apoyo [a Imanol Idiakez] es total. Si el año pasado salimos todos de ahí, con lo que vivimos, ahora mismo estamos muy tranquilos. Preocupación cero, ilusión máxima. Estamos en el fútbol profesional, los jóvenes están con mucha ilusión y los veteranos también tenemos ganas de aportar y dar lo máximo».

El de Monelos muestra su orgullo por lo que está alcanzando con el Deportivo: «Cuando me retire, que no será ahora, tranquilos, pues podré llevar con mucho orgullo todos esos datos, como el que he marcado en todas las competiciones en las que he jugado con el Deportivo. Es una satisfacción para mí».

Precisamente sobre su continuidad en el club coruñés también se pronunció: «Si dice Massimo [Benassi] que tengo contrato indefinido, pues así será. No va a haber nunca ningún problema entre Lucas y Massimo, ni con Juan Carlos [Escotet] ni con [Fernando] Soriano. Esto se lo digo muchas veces a Mella y a Yeremay: "El día que no queráis jugar o entrenar más conmigo, me lo decís y cuelgo las botas"».

# Peleteiro: «Mi hija no estaba teniendo esa infancia que yo tanto añoro»

La atleta ribeirense explica los motivos de su regreso a Galicia y confirma que su marido, Benjamin Compaoré, será su entrenador en esta etapa

REDACCIÓN / LA VOZ

Ana Peleteiro desveló ayer que la decisión de cambiar de entrenador y dejar el grupo de trabajo que dirige Iván Pedroso se debe a la necesidad de «cumplir un sueño» y «conciliar» la vida familiar con su hija y su marido, Benjamin Compaoré, que ahora será su técnico, desde Ribeira en donde vivirá y se entrenará, tal y como adelantó La Voz de Galicia en los últimos días.

«Después de 13 años lejos de casa, lejos de mi familia, invirtiendo cientos de horas en aviones, trenes y coches para poder conciliar mi trabajo con mi vida personal, vuelvo a escuchar a mi corazón», escribió en redes sociales poco después de concluir su rueda de prensa, explicando que el crecimiento de su hija había sido clave en esta decisión: «Siempre he soñado con darle una infancia tan bonita como la que yo he tenido, con la familia muy cerquita, rodeada de amor y naturaleza. Y, aunque la capital me ha dado muchas cosas, ahora mismo no estaba teniendo esa infancia que yo tanto añoro».

La atleta anunció la pasada semana que había decidido cambiar de entrenador y separar su camino profesional del de Iván Pedroso en Guadalajara. La razón principal es «regresar a casa» después de trece años fuera y volver a Ribeira, lugar donde quiere criar a Lúa.

# Perfecta relación con Pedroso

«Mi relación con Iván está en perfecto estado. Después de todo esto, viendo el apoyo que me ha dado y la comprensión que ha tenido, si estaba rayada, se ha ido todo. Me comentó que acabamos de trabajar juntos, pero que la relación de amistad será eterna. Me dijo: Eres una luchadora y seguro que este cambio lo vas a aprove-



Ana Peleteiro, emocionada, durante su comparecencia pública de ayer. IRINA R. HIPOLITO EUROPA PRESS

«Tras los Juegos fue un mes duro de tanto odio, en el cual me han juzgado tanto, que en Ribeira me sentí protegida» Ana Peleteiro

char'. Que una persona como él, que ha sido campeón de todo, no tenga ningún tipo de egos y sea tan honesto conmigo y lo comparta dice mucho. Mi miedo era recibir un rechazo suyo, porque mi relación personal con él era más valiosa que la deportiva, pero no ha habido nada de eso», dijo Peleteiro en conferencia de prensa.

«Mi relación con mi grupo está mejor que nunca. Me ha costado aceptar que ya no podía ir a los mismos planes que antes de ser madre. Se han quedado bastante tristes. Da pena separar caminos, pero en los campeonatos seguiremos juntos», comentó la gallega, que desveló que la campeona mundial, la venezolana Yulimar Rojas se ha quedado «abatida».

# Meditándolo desde el 2022

Ana Peleteiro desveló que esta decisión la venía sopesando desde que dio a luz en diciembre del 2022. «Me vi sola en Guadalajara, con Benjamin, teniendo que hacer mil maniobras para trabajar, y la maternidad lejos de casa está siendo más complicada. Este tiempo he ido despistando el sentimiento con el trabajo de mi entrenador mental para que no me afectara».

«Me fui triste de los Juegos Olímpicos de París. Estaba en buen estado, pero no salía lo que quería. Esa noche de los Juegos, como estaba triste, explotaron las emociones, y me puse a meditar por qué no salió mi mejor versión aun estando bien. A las cuatro o cinco de la mañana llamé a Gabriela, mi representante de redes sociales. Me dijo que conociéndome, cuando exteriorizaba

algo, era porque la decisión estaba tomada», comentó.

«Me cuesta mucho tomar decisiones, pero cuando la tomo voy directa. Lo hablé con mi familia, con mi primo más mayor y con Benjamin. Todo el mundo me entendió y cuando expresé las razones me apoyaron. Como soy temperamental y estaba triste, dije que iba a dejar pasar un mes. Llevo muchos años sin vivir en Ribeira y analicé lo que necesitaba», señaló.

«Fue un mes duro de tanto odio a través de las redes sociales, en el cual me han juzgado tanto, que en Ribeira me sentí protegida. Cada día me fui sintiendo más a gusto y así es cómo se ha dado la vuelta. Fue un proceso largo, pero también estoy orgullosa de cómo lo he ido ejecutando», señaló.

Ana Peleteiro dejó claro que la decisión de este cambio de rumbo y de vida es «personal» y que entre sus objetivos está el de «crear un grupo de trabajo de alto nivel, pero empezando por la base».

### **OBITUARIO**

Virgilio González

(Ponteareas, 1941-Vigo, 2024)

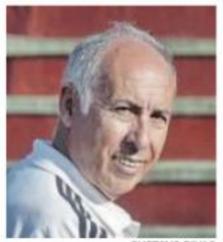

**GUSTAVO RIVAS** 

# Adiós a un emblema del atletismo gallego

VIGO / LA VOZ

El atletismo gallego está de luto por la pérdida de Virgilio González Barbeitos, que falleció ayer a causa de una enfermedad fulminante que le había sido detectada hace apenas un mes. Nacido en Ponteareas en 1941, tenía fama de duro y exigente, algo que se traducía en los excelentes resultados de sus atletas, que hablaban maravillas de él. Era, además, una enciclopedia andante de su deporte. El próximo día 29 habría cumplido 83 años.

Se inició en el atletismo a finales de la década de los 50, de modo que ya en el 2010 fue reconocido por la federación gallega por haber superado el medio siglo en la disciplina. «Siempre le dedico el mismo tiempo. Voy a las pistas todos los días de 18.00 a 21.00 horas. Desde el 57, es raro que haya faltado algún día a la pista», decía por aquel entonces. Como atleta, especialista en 400 metros y 4x400, su carrera duró diez años, hasta 1968, aunque su explosión llegó a los 20, en 1961. Fue 25 veces internacional absoluto -entre los años 1960 y 1969-- y ocho veces internacional júnior -entre 1959 y 1961-.

Compaginó el atletismo con la fisioterapia como actividad profesional, y no le gustaba estar delante de los focos, aunque admitía que «cuando pasan los años y te vas acercando a una edad, se agradece el reconocimiento a tu trabajo». Tras una trayectoria que comenzó en Galicia, se trasladó en su juventud a Madrid, donde se adentró en el mundo de los entrenadores. Y vivió la anécdota de llegar a preparar al exministro Alfredo Pérez Rubalcaba, ya fallecido.

«Se nos va un grande del atletismo español, una persona entrañable y muy querida por todos», señala la Federación Española de Atletismo. También la gallega expresaba su «máis profundo pesar» por la pérdida.

# BENJAMÍN COMPAORÉ NUEVO ENTRENADOR DE ANA PELETEIRO

# Un destacado triplista, neófito como técnico

A. C. REDACCIÓN / LA VOZ

To será su primera experiencia como entrenador, pero sí la más sonada. Benjamin Compaoré (Barle-Duc, Francia, 1987) es un destacado triplista, con una marca personal de 17,48 metros, lo que significa que, si fuera español, sería el segundo del ránking.

Campeón de Europa en el año 2014 y bronce en el Mundial de pista cubierta del 2016, en la actualidad estaba compaginando su vida deportiva (disputó la final del último Europeo) con sus primeros pasos como entrenador.

Discípulo de Jean-Hervé Stiévenart, el que fuera uno de los gurús del triple salto a nivel mundial, Benjamin Compaoré lleva desde hace algunos años la carrera de Enzo Hodebar, un saltador de 25 años, al que llegó a convertir en campeón de Francia. Se dio la curiosa circunstancia de que técnico y atleta llegaron a compartir escenario en alguna competición, puesto que el nuevo entrenador de Ana Peleteiro siguió participando en importantes torneos hasta hace nada.

Aunque su experiencia como técnico es escasa, sí que se le ha visto en las grandes citas, Juegos incluidos, dando consejos tanto al grupo de entrenamiento de Guadalajara como a los atletas de la federación francesa.

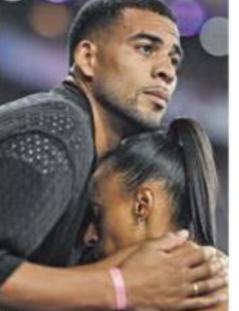

Compaoré, con Peleteiro.

# Hockey patines

# El Liceo cancela su gira de pretemporada en Portugal por los incendios

REDACCIÓN / LA VOZ

La plaga de incendios que está sometiendo a Portugal ha alterado los planes del Hockey Club Liceo, debido a que el conjunto verde se disponía a viajar durante el día de ayer a tierras lusos para llevar a cabo una gira de tres días durante esta semana.

Los pupilos de Juan Copa tenían que disputar tres exigentes partidos amistosos en Portugal. El primero de ellos era ayer ante Barcelos; el siguiente, hoy frente a Oliveirense, v el último, era mañana contra el Porto.

Este contratiempo afecta de lleno a la preparación del conjunto coruñés para el inicio de temporada en la OK Liga. Su debut en partido oficial será contra el Barcelona en las semifinales de la Supercopa de España, que se celebra en el Palacio de los Deportes en A Coruña, el fin de semana del 5 y 6 de octubre.

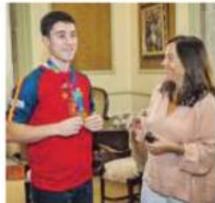

Copa e Inés Rey. ANGEL MANSO

# Inés Rey felicita al jugador del Liceo Jacobo Copa

REDACCIÓN / LA VOZ

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, recibió en María Pita a Jacobo Copa, reciente campeón del mundo de hockey sobre patines sub-19. «Copa garantiza un futuro brillante para el Liceo», afirmó la regidora coruñesa. El deportista viene de conseguir este título el pasado fin de semana en la final entre España y Portugal, en la que anotó un decisivo tanto a seis minutos para el final del encuentro.

Rey celebró también la apuesta del Liceo por el coruñés, que formará parte del primer equipo en esta temporada, junto con otros deportistas de la ciudad como Dava Torres o César Carballeira. «Estoy segura de que el equipo hará una gran temporada, a la altura de uno de los clubes históricos de este deporte», afirmó.

# Más de 7.000 inscritas para la Carrera de la Mujer en A Coruña

Supera el dato del año pasado, sin que acabara el plazo, a tres días del evento

**PABLO CHAO** 

REDACCIÓN / LA VOZ

Este domingo a las 10 horas, A Coruña va a volver a teñirse de rosa, otro año más. En los últimos años, la Carrera de la Mujer tuvo una gran participación y esta edición no iba a ser menos. En esta ocasión, serán más de 7.000 las mujeres que tomen las calles herculinas, aunque la lista de reserva sigue abierta hasta mañana en esta web, www.carreradelamujer.com., pero se podrá inscribir de manera presencial en la Feria de la corredora hasta el sábado a las 20 horas en Palexco. Esta cifra ya supera la del año anterior, lo que supone un éxito para la organización del evento.

La prueba, que cuenta con La Voz de Galicia como diario oficial, tuvo nuevamente una gran acogida, y la prueba es que, a tres días del evento, ya se habían concedido más dorsales que el año pasado. Se supera los 7.000 deportistas.

«Tu dorsal suma», este es el lema que seguirán llevando la Marea Rosa en sus camisetas. Con ellas recorrerán con orgullo las calles de A Coruña.

La carrera, que suma ya once ediciones, se celebrará este domingo 22. El punto de salida y de llegada será la avenida Buenos Aires con la plaza de Portugal y contará con un recorrido extraordinario, de 6,3 kilómetros, para todas aquellas mujeres que se quieran animar a partici-

par. Pasarán por la avenida Barrié de la Maza, el paseo marítimo Alcalde Francisco Vázquez y la glorieta de la torre de Hércules para volver a la meta por las mismas calles en el sentido de la circulación.

#### Multitud de categorías

Todas las participantes serán mujeres mayores de 8 años, pero hay numerosas categorías: absoluta, de 8 a 11 años, de 12 a 15, de 16 a 19, sénior (de 20 a 34), veteranas A (de 35 a 44), veteranas B (de 45 a 54), veteranas C (de 55 a 64), veteranas D (de 65 a 74), veteranas E (de 75 años en adelante), madres, abuelas, bisabuelas, discapacitadas, silla de ruedas, en lo que se refiere a las clasificaciones individuales.

Por equipos están las siguientes: tres hermanas, dos hermanas, dos cuñadas, madre e hija; madre y dos hijas; tía y sobrina; pareja de hecho o matrimonio,; abuela, madre y nieta; suegra y nuera; dos amigas; tres amigas; gimnasios y clubes de atletismo (equipos de tres mujeres); empresas (tres mujeres); centros escolares (mínimo 6 corredoras); v asociaciones de mujeres (trofeo a la asociación con más llegadas a meta y a los equipos más rápidos de tres componentes).

La undécima edición de la Carrera de la Mujer de A Coruña reconoce además, como años anteriores, el trabajo de Acadar (Asociación de Mujeres con Discapacidad de Galicia).



# La Voz, medio oficial, volverá a estar presente en el evento desde la feria de las corredoras

REDACCIÓN / LA VOZ

Un año más, La Voz de Galicia volverá a estar presente en la Carrera de la Mujer a través de La Voz de la Salud. Durante la feria de la corredora, que tendrá lugar mañana, de 16 a 20 horas, y el sábado de 10 a 14 v de 16 a 20 horas, se montará un set de entrevistas para que todas las participantes que lo deseen cuenten la razón por la que van a correr. El estand se llamará «Y tú, ¿por qué corres? Todos tenemos una historia».

La idea es que las entrevistas se proyecten y pueda ser vista por todo aquel que se acerque al stand de La Voz. Con los testimonios más destacados, se hará un vídeo que se publicará en las redes sociales. Todas las participantes recibirán un obsequio de agradecimiento.

Además, el sábado a las 12 horas habrá en directo la intervención de Fátima Branco, dietista-nutricionista y farmacéutica, que dará pautas y consejos de cara a la carrera del día siguiente.

A Coruña es la sexta prueba del circuito nacional de la Carrera de la Mujer 2024, tras Las Palmas de Gran Canaria, Valencia, Madrid, Vitoria y Gijón.

Baloncesto | Liga Endesa

**OMAR THIAM** JUGADOR DEL LEYMA BÁSQUET CORUÑA

# El trabajo silencioso de un canterano que no deja de crecer

JOSEMA LOUREIRO

A CORUÑA / LA VOZ

En una pretemporada especial para el Leyma Básquet Coruña, la cantera ha tenido su porción de protagonismo, personificado, en gran medida, en Omar Thiam.

El jugador catalán, de 197 centímetros y formado en el Joventut, una de las grandes canteras de España, tiene apenas 20 años y se desempeña en la posición de ala-pívot, si bien trabaja poco a poco para poder desarrollarse eventualmente como alero.

Thiam llegó al equipo (concretamente, al Xiria de Carballo, club vinculado al Leyma) con el fin de completar entrenamientos, pero las circunstancias de lesiones en la pretemporada le han dado la oportunidad de brillar.

Según el cuerpo técnico, muestra un nivel alto en términos defensivos, en el rebote y su gran capacidad de tiro y de uno contra uno. Fue titular frente al Breogán en el torneo EncestaRías e incluso llegó a anotar una canasta en el choque de presentación ante el Oporto en el Coliseum.

Thiam, que está dejando buenas sensaciones por su ética de trabajo, está dando descanso a Bega Burjanadze en la posición de 4 y no defrauda ante las oportunidades brindadas por Diego Epifanio, en las que no ha desentonado respecto al resto del equipo.

Por el momento, Omar Thiam continuará la temporada como jugador del Xiria, pero vinculado al club, del mismo modo que Niko Cebrián.

# Baloncesto | LF2

# El Maristas se medirá al Adba este domingo en en su tercer duelo de pretemporada

REDACCIÓN / LA VOZ

El Maristas Coruña confirmó ayer al Adba de Avilés como su tercer rival de la pretemporada. El cuadro coruñés se medirá a las asturianas este domingo (12.30 horas) en el Pabellón del Colegio Maristas de la ciudad herculina.

En sus compromisos previos, en esta precampaña, el equipo entrenado por Fernando Buendía cayó ante el Cortegada por 58-69 y frente al propio Adba, aunque en Asturias, por 53-47.

# Inhabilitado un año por agredir a un árbitro menor en un partido infantil

El acta del colegiado recoge que el delegado del Vilagarcía SD le golpeó en un antebrazo y que la rápida intervención de su entrenadora evitó un puñetazo

#### PABLO PENEDO

VILAGARCÍA / LA VOZ

El Comité de Competición y Disciplina de la Real Federación Gallega de Fútbol impuso un año de suspensión al delegado del Vilagarcía SD en el partido de 2.ª Futgal Infantil que el pasado domingo enfrentó al CD Arcade y al conjunto arousano en el campo del primer equipo. El año de suspensión es la suma de dos sanciones a raíz de la agresión que el colegiado del encuentro, de 15 años, recogió en su acta.

En dicho documento, el árbitro señaló que en el minuto 84 de partido —el cuarto de los siete de prolongación que había dictado- el delegado del Vilagarcía SD, al que había expulsado tras mostrarle dos amarillas en ese momento por sus protestas contra una decisión del trencilla con 6-5 en el marcador a favor del CD Arcade, se encaró con él. «Me golpeó con el antebrazo en el pecho y alzó el puño cerrado con intención inequívoca de golpearme en la cara, no consiguiendo su objetivo debido a la rápida intervención de la entrenadora de su equipo. Después, varias personas apartaron al agresor, teniendo estas serias dificultades par meter al delegado del Vilagarcía SD en su vestuario», escribió.

Tras dar por buena la versión del colegiado, y más allá del partido de suspensión por su expulsión por doble amarilla, el Co-

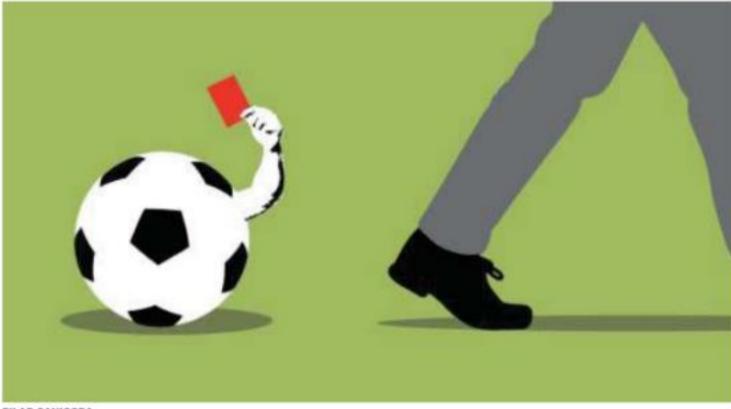

PILAR CANICOBA

mité de Competición y Disciplina de la RFGF dictaminó en su reunión semanal dos sanciones. La primera, de seis meses de inhabilitación «por tentativa de agredir al árbitro principal, en acción susceptible de causar riesgo grave, habida cuenta la minoría de edad y la mayoría de edad del agresor y la intención de golpear en la cara con el puño cerrado, que hubiera podido causar daño grave al árbitro menor de no ser por la rápida intervención de los allí presentes». La segunda, con idéntico castigo y duración, «por agredir al árbitro principal en el pecho, en acción única, que se sanciona en su mitad superior por ser el agredido menor de edad y por las consecuencias de la acción

que determinaron la suspensión definitiva del encuentro, sin que haya lugar a aplicar por esta acción consumada el artículo 90.2, dado que no consta acreditado que la agresión requiriese tratamiento médico o quirúrgico más allá de la primera asistencia facultativa».

# El Vilagarcía SD lo niega

Así, pues, el órgano federativo encargado de aplicar justicia deportiva en base al reglamento ha estimado el agravante de las edades del agredido y el agresor, pero también la ausencia de lesiones de alcance en el colegiado, limitado el contacto físico entre delegado y árbitro al golpeo con un antebrazo recogido en acta.

El coordinador del Vilagarcía

SD, Ángel Cardalda, negó ayer la agresión: «O noso delegado non agrediu a ninguén, iso é o que di o árbitro. Si lle recriminou unha acción do partido, pero nin houbo agresión, nin contacto, nin tiveron que sacalo do campo, saíu el del polo seu propio pé. O pai do árbitro recoñeceulle ao delegado que non houbo agresión».

Todo lo anterior, apunta Cardalda, aparecía reflejado en las alegaciones al acta presentadas por el club, sustentadas, dice, en declaraciones de varios testigos, incluso uno del CD Arcade. Así las cosas, desde el club vilagarciano anuncian la presentación de un recurso contra la doble sanción impuesta por el Comité de Competición y Disciplina.

#### VELA

## El Patakin se acerca al podio y el Yonder sigue líder del Mundial

La embarcación americana Yonder de Douglas Newhouse y Jeremy Wilmot finalizó la segunda jornada del Campeonato del Mundo de J/70 como líder, mientras el Patakin español escaló hasta la sexta posición de la clasificación general. Hoy el comité de regatas podría completar tres pruebas para recuperar la pérdida en la tarde de ayer. EFE

#### **FÚTBOL SALA**

## España golea a Nueva Zelanda y es líder de su grupo del Mundial

La selección española de fútbol sala goleó a Nueva Zelanda por 7-1 en un gran segundo tiempo, y se colocó líder del grupo D del Mundial de Uzbekistán con 4 puntos sumados, los mismos que Kazajistán, que ganó a Libia (4-1), pero con una diferencia de tres goles. España se medirá mañana (14.30, Teledeporte) a Libia con el objetivo de mantener la primera plaza. EFE



El Ineos Britannia, durante la semifinal de ayer. TONI ALBIR EFE

# VELA

# El Ineos Britannia, primer finalista de la Copa América

El Ineos Britannia se clasificó para la final de la 37.ª Copa América de vela, al eliminar al Alinghi Red Bull Racing suizo por 5-2, en la cuarta jornada de las semifinales. En la otra semifinal, el NYYC American Magic estadounidense sumó dos victorias y aprieta la eliminatoria con el Luna Rossa Prada Pirelli italiano (4-3). EFE

# CICLISMO

## Van Aert seguirá en el Visma hasta el final de su carrera

El ciclista belga Wout van Aert seguirá corriendo para el equipo Visma Lease a Bike hasta el 
final de su carrera profesional, 
renovando así su contrato, que 
finalizaba en el 2026. Las dos 
partes se refirieron a «una ampliación única», en la que no 
han tenido que «pensarlo mucho». Desde su llegada ganó 
nueve etapas en el Tour y tres 
en la Vuelta, además del bronce en París. EUROPA PRESS

# AITANA SANTOMÉ JUGADORA GALLEGA DEL CLUB BALONMANO PORRIÑO

# «Cuando mi entrenador me dijo que iba con la selección, le pregunté si era una broma»

# M. V. F. VIGO / LA VOZ

El batacazo de la selección española femenina de balonmano en los Juegos de París hacía presagiar cambios, pero la jugadora del Porriño Aitana Santomé (Moaña, 2001), que apoyó en la distancia, no imaginaba ver su nombre en la siguiente lista.

#### —¿Cómo se entera de que está convocada y cómo reacciona?

—Me escribe mi entrenador y, luego, me llama el seleccionador. Recibir estas llamadas siempre es una alegría, y más cuando no lo esperas. Ir con una selección nacional es la meta de cualquier deportista, así que estoy muy con-



Santomé afronta su primera convocatoria con la selección absoluta

tenta, con muchísimas ganas de poder ir, demostrar lo que sé hacer y aportar todo lo que pueda.

—Se podía prever que hubiera cambios tras en París. ¿Cómo vivió el torneo olímpico?

—Apoyando desde casa, y fue un palo bastante grande, nos fuimos a casa con un sabor de boca amargo. Pero, al final, hay cambios por salidas naturales de jugadoras que se retiran o que han decidido no continuar en la selección. Viene gente por detrás que está muy capacitada para poder participar en competiciones internacionales e iremos haciendo lo que podamos.

## —La convocatoria también es un gran éxito del Porriño, que aporta tres jugadoras (Maider Barros, Paulina Buforn y usted).

—Sí, el equipo va a estar en cuadro la semana que viene, porque no solo somos nosotras tres con España, también tenemos internacionales argentinas. Eso indica que se están haciendo las cosas bien, que se está trabajando muy bien en el club y es muy buena noticia.

### —Decía que se lo comunicó su técnico, Isma Martínez. ¿Cómo fue?

—Me mandó un wasap y le pregunté si era verdad o una broma. Está contento y orgulloso, llevamos con él muchos años trabajando y que sigan saliendo jugadoras para las selecciones tiene mucho de mérito suyo.

# -¿Cómo ha reaccionado su gente?

—He recibido muchísimo apoyo, tanto de mi familia como de compañeros, amigos, gente del balonmano... Todos con mucha alegría. Me gustaría poder seguir llenándoles de orgullo.

FI SEÑOR

# D. Francisco Pena Carrasco

Falleció el día de ayer, a los 86 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos

- D. E. P. -

#### Su familia.

Ruega una oración por el eterno descanso de su alma.

Misa: Capilla del tanatorio hoy, a las ONCE Y MEDIA de la mañana.

Hora de la cremación: Hoy, a las DOCE de la mañana.

Crematorio: Tanatorio Albia A Coruña.

Funeral: Iglesia parroquial Santos Ángeles (Nuevos Ministerios) hoy, a las SIETE de la tarde.

Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña, sala nº 4. C/ Madame Curie, 3. Políg. A Grela - A Coruña.

A Coruña, 19 de septiembre de 2024

Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña, Tel. 981 142390 - www.albia.es



#### LA SEÑORA

### Dña. Mª Dorotea Añón Varela

Falleció el día de ayer, a los 83 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos

- D. E. P. -

Su esposo, Eduardo; hijos, Eduardo, Jose, Rosa, Javi y Belén; hijos políticos, Sonia, Sara, Roberto, Nando y Aurita; nietos, Olalla, Brais, Sandra, Diego, Nicolás, Adrián, Alba, Pablo, Sergio y Tania; hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.

Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma.

Misa: Capilla del tanatorio hoy, a las SIETE Y MEDIA de la tarde.

Cremación: Hoy, a las OCHO de la tarde. Crematorio: Tanatorio Albia A Coruña.

Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña, sala nº 9. C/ Madame Curie, 3. Polig. A Grela - A Coruña.

A Coruña, 19 de septiembre de 2024

Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña. Tel. 981 142390 - www.albia.es





# LA SEÑORA

# Dña. Digna Mª Ferreiro Bello

Falleció el día de ayer, a los 51 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos

- D. E. P. -

Sus hijos, Ángel e lago Pérez Ferreiro; hermano, José Serafín; hermana política, Paula Costa; sobrinos, Mateo, Álvaro, Paula y Lucía; tíos, primos y demás familia.

Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al funeral de cuerpo presente que se oficiará en la iglesia parroquial Nuestra Señora de los Remedios (Corme) hoy, a las CINCO de la tarde. A continuación recibirá cristiana sepultura en el cementerio de dicha parroquia; favores por los que anticipan las más expresivas gracias.

Hora de salida para el entierro: Hoy, a las cuatro de la tarde.

Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña, sala nº 8. C/ Madame Curie, 3. Políg. A Grela - A Coruña.

Corme Porto (Ponteceso), 19 de septiembre de 2024

Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña. Tel. 981 142390 - www.albia.es





# EL SEÑOR

# D. José Fernández Martínez

Falleció el día 18 de septiembre de 2024, a los 86 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica — D. E. P. —

Su esposa, Dolores Gándara Gil; hijos, Mª Isabel, Mari Luz, José y Benjamín; hijos politicos, José Luis, Carlos, Montse e Isabel; nietos, Álex, Carles, Irene y Javí; nieta política, Mirella; bisnieta, Minerva; hermanos, Manuel (†), Sara (†) y Benito (†); hermanos políticos, María, Preciosa, Hortensia (†), Secundino (†), Antonio (†), Gildo (†), Rosa (†), Manuel, José (†) y Luz Divina; sobrinos, primos y demás familia.

Ruegan una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver que tendrá lugar hoy jueves, a las SEIS Y CUARTO de la tarde, desde la sala nº 4 del Tanatorio de Ponteareas a la iglesia parroquial de San Cípriano de Ribarteme, donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y seguidamente su inhumación en el cementerio de la citada parroquia; favores por los que anticipan las más expresivas gracias. Pésames y condolencias: pesames@pfcondado.es

San Cipriano de Ribarteme - As Neves, 19 de septiembre de 2024

(Pompas Fúnebres del Condado, S. L. - Tel. 986 661111. Ponteareas)



# Dña. Enriqueta Rodríguez Lorenzo

(Viuda de Tito do Casco)
Falleció el día 17 de septiembre de 2024, a los 96 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica

Da las más expresivas gracias a cuantas personas asistieron, en la tarde de ayer, a la conducción del cadáver desde el Tanatorio de Ponteareas a la iglesia parroquial de San Salvador de Leirado; así como a todas aquellas que por medio de flores, tarjetas, firmas, telegramas o cualquier otro medio le testimoniaron su condolencia. Pésames y condolencias: pesames@pfcondado.es

Leirado - Salvaterra, 19 de septiembre de 2024

(Pompas Fúnebres del Condado, S. L. - Tel. 986 661111. Ponteareas)



FL SEÑOR

# D. Juan José Pereiro Romero

(Camarero del Kensington)

Falleció el día de ayer, a los 57 años de edad

- D. E. P. -

Su esposa, Eva; hijos, Juan, David, Alejandro y Andrea; hija política, Sara; nieta, Sofía; hermana política, Mari Paz; sobrinos, Susana y Asier; tíos, primos y demás familia.

Incineración: Hoy jueves, a las DOCE Y MEDIA de la mañana, en el Crematorio Albia Ferrol.

Sepelio: Hoy jueves, con salida de la capilla ardiente a las CINCO Y MEDIA de la tarde.

Cementerio: Municipal de Narón.

Capilla ardiente: Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol, sala nº 2.

Neda, 19 de septiembre de 2024

Seguros Preventiva - www.albia.es - Tel. 981 330427



LA SEÑORA

# Dña. Sira Bellas Pita

Falleció el día de ayer, a los 92 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos

- D. E. P. -

Su esposo, Jaime; hijos, Carmen, Suso (†) y Marisol; hijos políticos, Pepe (†) y José Luis; nietos, Beatriz, José Manuel, Luis y Pablo; nietos políticos, Jorge, Marta y Lorena; bisnietos; hermana, Sisita; hermanos políticos, ahijados, sobrinos, sobrinos políticos, primos y demás familia.

Ruegan una oración por su eterno descanso.

Sepelio: Hoy jueves.

Salida del cortejo fúnebre: A las CUATRO de la tarde.

Cementerio e iglesia: Parroquiales de San Juan de Insua.

Funeral: A continuación, en la iglesia de dicha parroquia.

Tanatorio Servisa, sala nº 3 - Ortigueira.

Ortigueira, 19 de septiembre de 2024

Servisa, Tel. 981 422425 SEFVISA



#### LA SEÑORA

# Dña. Mercedes López Teijido

(Viuda de Regino Armada Villar)

Falleció el día de ayer, confortada con los Santos Sacramentos, a los 103 años de edad

-D.E.P.-

Su hija, María Josefa Armada López; nietos, Fernando y Toñito; nieta política, Olga Álvarez Villaverde; bisnieta, Olalla Alonso Álvarez; sobrinos, primos y demás familia.

Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma.

Sepelio: Hoy jueves, 19 de septiembre, con salida de la capilla ardiente a las SEIS MENOS CUARTO de la tarde hacia el cementerio parroquial de A Pedra (Cariño).

Funerales: A continuación, en dicha parroquia. Capilla ardiente: SFG Cariño, sala 1.

Cariño, 19 de septiembre de 2024

(www.serviciosfunerariosgalicia.com - Tel. 981 310430)



# EL SEÑOR

# D. José Brandariz Moreira

Casa Brandariz da Devesa (Pantiñobre)

Falleció el día 18 de septiembre de 2024, después de recibir los Santos Sacramentos, a los 74 años de edad

- D. E. P. -

# Todos tus primos y amigos.

Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma.

Día del entierro: Hoy jueves, día 19.

Hora de salida del tanatorio: A las cinco y media de la tarde. Funeral: De cuerpo presente, a las SEIS.

Iglesia y cementerio: Parroquiales de Pantiñobre. Velatorio: Tanatorio Cardelle de Arzúa.

Pantiñobre - Arzúa, 19 de septiembre de 2024

www.cardelle.es - Tel. 981 516595



# LA SEÑORA

# Dña. María del Carmen Prado Suárez

Vecina de Fonte Santaia (Moar) (Viuda de Herminio Francos Rey) Falleció anteayer, a los 93 años de edad - D. E. P. -

Sus hijos, José (†) y Manuel Francos Prado; hijas politicas, Estrella Ríos Sánchez y Pilar Novoa Regueira; nietos, María José; Roberto y Noemí; hermanos, Visita, Fina (†), Pepa, Andrés (†), Amadora, Dosinda (†), Encarna, José Antonio, Celestino, Concha y Lola Prado Suárez; nieta política, bisnietos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.

Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma.

Día: Hoy jueves.

Salida del tanatorio: A las DOCE de la mañana.

Funeral: De cuerpo presente, Iglesia y cementerio: Parroquiales de Santa Eulalia de Moar.

Favores por los que anticipan las más expresivas gracias. Tanatorio Martinez, sala nº 1 - Frades.

Moar - Frades, 19 de septiembre de 2024

www.funerariamartinez.es - Tel. 981 695849





EL SEÑOR

# D. Manuel Roel Gómez

(Director del Banco de España)

Falleció el día de ayer, confortado con los Santos Sacramentos, a los 92 años de edad

- D.E.P.-

Su esposa, Amelia Hernández-Serrano Calderón (†); hijos, Manuel, Amelia, Jorge y María Eugenia; hijos políticos, Concepción, César, María Victoria y Antonio; nietos, Victoria, César, María Eugenia, Andrea, Ana y Juan Pablo; nietos políticos, Anaís y Pablo; bisnietos, Blanca y César; hermanos, hermanos políticos, sobrinos y demás familia.

Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma.

Misa: Capilla del tanatorio hoy, a las TRES Y CUARTO de la tarde.

Hora de salida para el entierro: Hoy, a las CUATRO de la tarde.

Cementerio: Parroquial de Santa María de Cortiñán (Bergondo).

Tanatorio Servisa - Coruña, sala nº 6. (Frente al CHUAC y entrada al aparcamiento por carretera del Hospital de Oza).

A Coruña, 19 de septiembre de 2024

Funeraria Tanatorio Crematorio Servisa - Coruña, Tel. 981 252282 SCRVISA.



EL SEÑOR

# D. Francisco Neira Senín

Falleció el día 18 de septiembre, confortado con los Santos Sacramentos, a los 90 años de edad

- D. E. P. -

Su esposa, Manuela González Pereira; hijos, Ramón, Francisco y Pedro; hijas políticas, María del Carmen, Noelia y Betty; nietas, Paola, Alexía y Rossai; hermanos, Jaime (†), Carmen (†), Antonio (†), Manolo, Ramona, Hermitas (†), Concha, Anuncia e Isidro; hermanos políticos; ahijadas, Inés, Lourdes, Mercedes y Manolita; sobrinos, primos y demás familia.

Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al funeral de cuerpo presente que se oficiará hoy jueves, a la UNA de la tarde, en la iglesia parroquial de San Juan de Anceis (Cambre), recibiendo a continuación sepultura en el cementerio de dicha parroquia.

Nota: La salida del hogar funerario se efectuará a las doce y media de la mañana.

Hogar funerario nº 4 - Plaza Palloza.

Pésames: pesames@pompascoruna.com

A Coruña, 19 de septiembre de 2024

Pompas Fúnebres, S. A. - Tel. 981 294511





LA SEÑORA

# Dña. María Luisa Mañana González

(Viuda de Belarmino Bregua)

Falleció el día 18 de septiembre de 2024, confortada con los Santos Sacramentos, a los 85 años de edad

- D. E. P. -

Sus hijos, Manuel Roberto, Belarmino, José Luis y Mª Belén Bregua Mañana; hija política, Deborah Anne Smith; hermanos, Manola (†), José (†), Maruja (†), Elena (†), Antonia, Carmiña (†), Julio, Pilar (†) y Juan (†); hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.

Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al funeral de cuerpo presente que se oficiará hoy jueves, día 19, a las SIETE Y MEDIA de la tarde, en la iglesia parroquial de San Jorge de Iñás (Oleiros). A continuación recibirá cristiana sepultura en el cementerio de dicha parroquia; favores por los que anticipan gracias.

Nota: La salida del hogar funerario se realizará a las siete y cuarto de la tarde.

Hogar funerario nº 1 - O Graxal.

Pésames: pesames@pompascoruna.com

Iñás (Oleiros), 19 de septiembre de 2024 Pompas Fúnebres, S. A. - O Graxal. Tel. 881 023982





LA SEÑORA

# Dña. Julia Márquez García

Falleció el día 17 de septiembre de 2024, a los 72 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos

- D. E. P. -

Su hijo, Manuel Ángel Abelleira Márquez; hermanos, Juan Manuel, María Teresa y María Jesús; hermanos políticos, tíos, sobrinos, primos y demás familia.

Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al funeral de cuerpo presente que se oficiará hoy jueves, día 19, a las CINCO de la tarde, en la iglesia parroquial de Santa Eulalia de Liáns (Oleiros) siendo, a continuación, la conducción de sus restos mortales al cementerio parroquial de Liáns; por cuyos favores anticipan gracias.

La salida del hogar funerario se efectuará a las cinco menos veinte de la tarde.

Tanatorio Apóstol: Hogar funerario nº 2. Avda. de Almeiras, nº 1 - Culleredo.

Pésames: culleredo@funerariaapostol.com

Montrove (Oleiros), 19 de septiembre de 2024 www.funerariaapostol.es - Tel. 981 662333





LA SEÑORA

# **Dña. Nieves Pedreira Pernas**

Falleció el día de ayer, a los 79 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos

-D.E.P.-

Su esposo, Carlos Rafael Couceiro Mosquera; hija, Nieves Couceiro Pedreira; hijo político, Gonzalo Veiga Mella; nieto, Diego; hermanos, Luisa y Manuel; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.

Dia del entierro: Jueves.

A las cuatro y media de la tarde, salida de la casa mortuoria hasta la iglesia parroquial de San Vicente de Carres (Oza-Cesuras) donde, a las CINCO, se celebrará el funeral de cuerpo presente por el eterno descanso de su alma. Terminado este, se procederá a dar cristiana sepultura en el panteón familiar.

Casa mortuoria: Velatorios La Merced, La Traviesa, nº 4 (Oza dos Ríos).

A Chá - Carres (Oza-Cesuras), 19 de septiembre de 2024

(Funeraria La Merced, Tel. 981 792028 - www.funerarialamerced.com)



**EL SEÑOR** 

# D. Manuel Rodríguez López

(Castiñeiras - Taxista)

Falleció el día 17 de septiembre de 2024 confortado con los Santos Sacramentos

- D. E. P. -

Su esposa, Sagrario Sánchez Martínez; hijos, Sagrario y Martín Rodríguez Sánchez; hijo político, José Luis Prado Neira; nieto, Jorge; nieta política, Lucía; hermana, Ramona; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.

Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma.

Día del entierro: Jueves, 19 de septiembre de 2024.

Conducción del cadáver: A las CINCO de la tarde.

Funeral: De cuerpo presente, a continuación.

Iglesia y cementerio: Parroquiales de Teixeiro.

Domicilio mortuorio: Tanatorio Valiño Mosteiro (Teixeiro).

Pésames: valinhomosteiro@yahoo.es

Teixeiro, 19 de septiembre de 2024

(Servicios Funerarios Valiño Mosteiro, S. L. - Tel. 981 787654 - www.tanatoriovaliñomosteiro.es)



LA SEÑORA

# Dña. María Dolores Darriba Alvariño

Falleció el día de aver confortada con los Santos Sacramentos

- D. E. P. -

Su esposo, José Antonio; hermanos, Manolo y Darío; hermanas políticas, Adelina Montecelo y Esmeralda da Cruz; sobrinos, primos y demás familia.

Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma.

Misa: Capilla del tanatorio hoy, día 19, a las CUATRO Y CUARTO de la tarde.

Hora de la cremación: Hoy, día 19, a las CINCO de la tarde.

Crematorio: Tanatorio Servisa - Coruña.

Tanatorio Servisa - Coruña, sala nº 7. (Frente al CHUAC y entrada al aparcamiento por carretera del Hospital de Oza).

A Coruña, 19 de septiembre de 2024

Funeraria Tanatorio Crematorio Servisa - Coruña. Tel. 981 252282 SCFVISA



# D. David Hernández Barrio

EL SEÑOR

(El Soriano)

Falleció el día 18, confortado con los Santos Sacramentos, a los 75 años de edad

Su esposa, Emilia López López; hijas, Sara y Esmeralda; hijos políticos, Jose y Fernando; nietos, Xabi, Vega y Yago; madre, Pilar; hermana, Josefina; hermanos políticos, Jesús, Andrés, Evangelina, Josefina y Manuela; sobrinos y demás familia.

Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al funeral, de cuerpo presente, que se oficiará en la iglesia parroquial de San Julián de Céltigos (Frades) hoy, a las SIETE Y MEDIA de la tarde. A continuación recibirá cristiana sepultura en el cementerio parroquial.

Nota: La salida del tanatorio Servisa - Coruña se efectuará a las seis y media de la tarde.

Tanatorio Servisa - Coruña, sala nº 2. (Frente al CHUAC y entrada al aparcamiento por carretera del Hospital de Oza).

A Coruña, 19 de septiembre de 2024

Funeraria Tanatorio Crematorio Servisa - Coruña, Tel. 981 252282 SERVISA

#### SORTEOS

#### **CUPÓN DIARIO DE LA ONCE** MIÉRCOLES, 18 DE SEPTIEMBRE

62730 Serie **037** Reintegros 6-1

EUROJACKPOT

MARTES, 17 DE SEPTIEMBRE SOLES 11-12

1 3 13 24 44

#### SUPERONCE

MIÉRCOLES, 18 DE SEPTIEMBRE



## LOTERÍA NACIONAL

SÁBADO, 14 DE SEPTIEMBRE

00099

Reintegros 3-8-9

LA PRIMITIVA LUNES, 16 DE SEPTIEMBRE



#### JOKER

LUNES, 16 DE SEPTIEMBRE

1 229 547

#### GORDO DE LA PRIMITIVA DOMINGO, 15 DE SEPTIEMBRE



| 140111010 040 | are discussed and A |             |
|---------------|---------------------|-------------|
| 5+1           |                     | BOTE        |
| 5             |                     |             |
| 4+1           | 8                   | 23.377,66 € |
| 4             | 122                 | 275,15 €    |
| 3+1           | 779                 | 49,25 €     |
| 3             | 7.193               | 17,33 €     |
| 2+1           | 13.597              | 7,05 €      |
| 2             | 117.999             | 3,00 €      |

# EUROMILLONES

EXTREMAND 1-10 MARTES, 17 DE SEPTIEMBRE



# EL MILLÓN, 17 DE SEPTIEMBRE GNN27244

EURODREAMS LUNES, 16 DE SEPTIEMBRE



# BONOLOTO

MIÉRCOLES, 18 DE SEPTIEMBRE



MAS DE PROFESORS PARA LOGRAR UMA EBUCACION DE CALIDAD

**EDUCACION** 

#### ESPEJOS Clavileño

Coloca tantos espejos como regiones tenga el tablero, de forma que cada una tenga un espejo y la luz procedente de una letra llegue a su igual después de rebotar en tantos espejos como indica el número

que la acompaña. Los espejos reflejan por ambas caras y la solución es única. A la derecha un ejemplo solucionado.

A1 B1 E1 D1 B<sub>1</sub> C1 D<sub>1</sub> A1



E1

### O LECER DE ISOLINO Xaquín Marín



#### XERÓGLIFO Medrano

# A 500 E 50 agarraron

Adoita beber alcohol Adela? Solución anterior: Ou Sara, ou Rosa [Ousara ouros a]

#### JEROGLÍFICO Alcaraz



¿Quién tomó la decisión?

Solución anterior: ¡Como no entres! Co; mono en tres.

### SOPA DE LETRAS Fonseca

¿Cuál es la palabra de la lista que no se encuentra en la sona de letras?

BUEYHOPAVOP PALETILLASO CSLACALLOSL CHPERDIZSML OOUCNHIGADO DTSLOGSESOS ORCTENUAJCA RIEYITEAAAR NPRKDLOJMRA IADJRGLNONJ ZTOCINOANEV

BUEY, CALLOS, CARNE, CERDO, CHULETÓN, CODORNIZ, CONEJO, COSTILLA, HÍGADO, JAMÓN, LENGUA, LOMO, MORCILLO, PALETILLA, PATO, PAVO, PERDIZ, POLLO, SESOS, TOCINO, TRIPA

# CRUZADA Fonseca

Coloca en la cruzada todas las palabras de la lista menos una que es la que podrás formar con las letras que pongas en las casillas coloreadas.

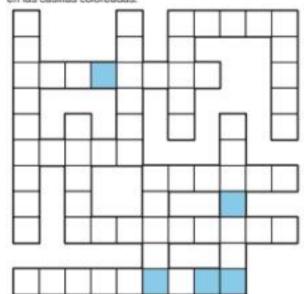

AGILA, ARDÓN, EGICA, LIUVA, TULGA, WALIA, WAMBA, TEUDIS, WITIZA, RODRIGO, SUINTILA, AMALARICO, GESALEICO, SISENANDO

# SUDOKU Fonseca

Coloca los números del 1 al 9 de tal manera que no se repita ninguno en la misma fila, columna o región de 3x3 casitlas.

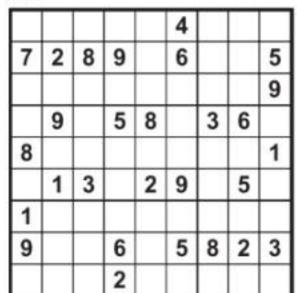

IMAGINARTE JUEGOS [IMAGINARTEjuegos.es]

#### AUTODEFINIDO Fonseca

En las casillas coloreadas, una palabra relacionada con la foto.

| AUTODE                                | FINIDO I                   | onseca                               |                                       | 145                           | En las ca         | sillas colorea     | das, una pali            | abra relacioni            | ada con la fo                      |
|---------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------------------|
|                                       | 1                          |                                      | ENFERME-<br>DAD QUE<br>NO ES<br>GRAVE | RETACOS,<br>MUY<br>BAJOS      | VINE A<br>LA VIDA | LOCA,<br>CHIFLADA  | F                        | CUARZO<br>JASPEADO        | PEINADO<br>DE JIMI<br>HENDRIX      |
| 2140                                  |                            | MINE                                 | ۱.                                    | +                             | +                 | +                  |                          |                           | +                                  |
|                                       |                            |                                      | CARENCIA<br>ABSOLUTA                  | +                             |                   |                    |                          | GRATA,<br>DELEI-<br>TABLE |                                    |
|                                       |                            |                                      | ACEPTAR,<br>OBEDECER                  | •                             |                   |                    |                          | +                         |                                    |
| SECUESTRO<br>DE UNA<br>PERSONA        | VENTILA-<br>DOR DE<br>MANO | PIEZA QUE<br>SE OPRIME<br>CON EL PIE | NÍQUEL                                | •                             |                   | POSEEDOR,<br>DUEÑO | •                        |                           |                                    |
| <b>.</b>                              | +                          | +                                    |                                       |                               | IMITAR<br>AL LOBO | BROMO              | INUNDAN<br>UN<br>TERRENO |                           | ALBER-<br>GUES<br>PARA<br>ANCIANOS |
| VOZ<br>DE LA<br>OVEJA                 | •                          |                                      | LIENZO<br>DE CAMA                     | •                             | +                 | +                  | +                        |                           | •                                  |
| PREFIJO:<br>'PROXIMI-<br>DAD'         | •                          |                                      | JORNADAS                              | CAJAS<br>PARA<br>VOTOS        | •                 |                    |                          |                           |                                    |
| RAFA<br>TENISTA                       | •                          |                                      | +                                     |                               |                   | AQUELLA<br>DE ALLI |                          | AVEJENTA,<br>GASTA        |                                    |
| r*                                    |                            |                                      |                                       | LEGÍTIMO,<br>LÍCITO           | •                 | +                  |                          | +                         |                                    |
| PREF.<br>LATINO:<br>MILĒSIMA<br>PARTE |                            | HOMENAJE,<br>OBSEQUIO                | •                                     |                               |                   |                    |                          |                           |                                    |
| ORG.<br>MUNDIAL<br>DE LA<br>SALUD     | •                          |                                      |                                       | BATRACIAS<br>BRINCA-<br>DORAS | •                 |                    |                          |                           |                                    |

# **PINCHOS**

Fonseca MEDIA O \*\*



Coloca los digitos del 1 al número de circulos de manera que las sumas de los valores que atraviesa cada pincho sea la indicada en su extremo.

de nuevo. y dromos, carrera). 1. m. Palabra o frase que se lee igual de izquierda a derecha, que de derecha a izquierda; p. ej., anilina; dábale arroz a la zorra

PALINDROMANZAS Severo Revés (Del gr. palin, PISTA CASTELLANO: Cocino al fuego, mas no alcanza

un estado de tranquilidad

Solución anterior: Atadle, él data

PISTA GALEGO: Unha liliácea comestible laida non

escoita o órgano da fotosíntese Solución anterior: Ó pirata, pai, a pata ripo

Solución









anterior

el abad.

#### DAMERO Alcaraz

| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |

Disminución de la

cantidad de algo Asiento parlamentario

Color amarillo fuerte

Dia de la semana

Causar tristeza

Árbol de citricos amarillos

Solución anterior **8 ERRORES** 

Vastisima

16 31 41 43 5 38 13 4 2 28 40 6 48 24 37 44 32 21 27 34 7 47 19 26

10 8 35 45 15 18 50 29 17 22 25 11 49

Conjunto: Pensamiento y su autor. Clave: Carrillo de cada lado de la cara.

Solución anterior: Nunca buena olla con agua sola. Nuevo rey, nueva ley. Clave: Yugular.

### AJEDREZ Alcaraz



Juegan blancas y ganan

Solución anterior: 1, ..., DxP+!; y blancas abandonaron.

# Solución anterior



# CRUCIGRAMA

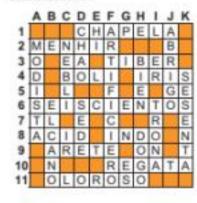

### LOS OCHO ERRORES Laplace



ENCRUCILLADO Ordóñez

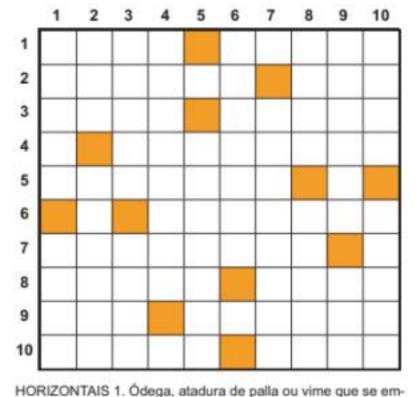

prega para atar os monllos de centeo, cebada, trigo etc.. | Relixión monoteísta abrahámica. • 2. Ave da familia dos láridos. | Dono. • 3. Traballar a terra abrindo sucos. | Que ten a intelixencia ou a preparación suficientes para certa cousa. • 4. Membro do Congreso. • 5. Isobárico. • 6. Abocar. • 7. Forma en que vai amañado o pelo. • 8. Áncora de tres ou catro brazos. | Proxección longa e delgada dunha neurona. • 9. Constelación localizada entre Centaurus e Lupus. | Tanza. • 10. Que comprende as cousas con moita dificultade. | Expresado ou transmitido pola voz, pola palabra.

VERTICAIS 1. Mamífero ruminante, da familia dos xiráfidos. | El ..., aeroporto español. • 2. Entregar. | Beceira. • 3. Que está cheo de ira. | Elevar unha cousa por medio de cordas ou cables. • Arrangue. • 5. Badaxocense. • 6. Neglixencia, falta de coidado e aplicación. • 7. Abouxado. • 8. Molusco univalvo mariño que vive pegado ás rochas. | Nome masculino. • 9. Nome femínino. Recipiente usado para cociñar. • 10. Que xa supera a infancia pero aínda non chegou á idade adulta. | Nefritico.



CRUCIGRAMA Alcaraz

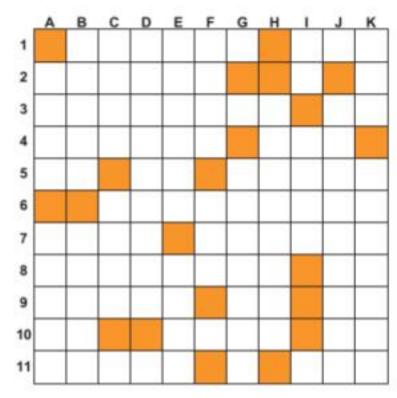

HORIZONTALES. 1: Figura de alguien. Expediente de despido durante la 'crisis financiera'. 2: Caballo de buena planta. 3: Lengua precolombina. Final del rodapié. 4: Rico pescado. Gracia o (...) cómica. 5: Entre esta y la que sigue, percibir por el olfato. Equino rayado. 6: Lugar apartado y con poco tránsito. 7: Variedad de leche. Niños cantores de la catedral sevillana. 8: Historieta curiosa de alguien. Medio lela. 9: Barquita olímpica. Centro de moda. '99' romano... 10: También entre esta y la que sigue, uno de una gran cordillera americana. Cabecita del eider. 11: Cero estudiantil. Se atreve.

VERTICALES. A: Asunto policial. Llevar algo afuera. B: Orfeón. Diminuto. C: Río que separa Europa de Asia. Que así sea. D: Universal, como un concilio eclesiástico. E: Plusmarca que registra un deportista. Cubito con lados punteados. F: Ya tengo uno para el fin de semana. Costumbre del lugar. G: Tela de algodón, blanca o estampada. H: Estropeado el cacharro, el motor, etc. I: Ni tú ni yo. Zancuda que los egipcios muy antiguos consideraban sagrada. J: Ciudadanos de un país actualmente metido en un conflicto bélico. K: El que está ahí. Región de origen de una conocida raza canina.

# Anuncios Breves

# NECESITAMOS

comerciales empresa cárnica, zonas Santiago, Coruña, Ferrol, Pontevedra, Vigo, Ourense y Lugo. 667.407.997 o central@grupogarcia.org

# **PRÉSTAMOS**

con Asnef, nómina, pensión, autónomos o propiedad. Recuperasolvencia.com. 611.331.141

**NEGREIRA.** Traspaso de cafetería en pleno funcionamiento. Totalmente equipada. 609.606.413.

VIDENTE cartomántica gallega. Atiendo teléfono o presencial. Trabajos espirituales. 600.277.034.

MASAJE express sensitivo, sal de la rutina, servicio ducha. 672.359.162

# EMPLEADA DE HOGAR

Se necesita

✓ En régimen interno para

vivienda en Madrid Importante experiencia y referencias contrastables Importante salario

Interesadas enviar currículum a: mundointerna2022@gmail.com o llamar al 608 02 54 52

RIOMIÑO compraventa de maquinaria de hostelería y alimentación, 629,109,014-981.244.931



# Telecinco envía a Dani Martínez a aplacar a Broncano y Motos

El humorista y presentador ha empezado a grabar «La noche del gran show», un programa para el horario de «prime time»

REDACCIÓN / LA VOZ

Después del fracaso de Babylon show, el programa de Carlos Latre, en el disputado horario del access prime time, Telecinco no tira la toalla. Con David Broncano y Pablo Motos librando una batalla por el liderazgo de un horario que congrega el mayor número de espectadores, la cadena de Mediaset acaba de iniciar las grabaciones de La noche del gran show, un nuevo espacio «cargado de humor, emoción y sorpresas en el que Dani Martínez exhibirá su contrastada capacidad para improvisar y conectar con el público».

En principio el espacio se anuncia como destinado al horario de prime time en una cadena, Telecinco, que necesita revitalizar cada esquina de su programación para salir de los bajos números que viene logrando en los últimos tiempos. En lo que va de septiembre, Telecinco lleva una media provisional del 9,2 % de audiencia mensual, frente al 13 % de Antena 3 y el 9,8 % de La 1 de TVE.

La cadena anuncia que el programa se desarrolla ante un auditorio entregado y cualquier persona puede convertirse en estrella sobre el escenario. El teatro Cartuja Center, de Sevilla, acogerá este formato que es una adaptación del exitoso espacio británico *The Big Show*, «un programa marcado por el humor y la improvisación producido en colaboración con Fremantle España, en el que se darán cita invitados famosos, secciones fijas, *sketches*, música y sueños hechos realidad».

Desde su estreno en el 2015, la cadena BBC One ha emitido ya siete temporadas del programa y dos formatos derivados.

Dani Martínez, conductor de este espectáculo «sorprendente e inesperado», lo define así: «Un



El humorista y presentador Dani Martínez. TELECINCO

megashow de entretenimiento, en el que el protagonismo se lo vamos a dar al público que está sentado en el teatro donde grabaremos el programa». «Me gusta mucho que nadie sepa lo que puede pasar allí y que todo el mundo pueda verse envuelto en alguna de las secciones», explica el humorista y presentador. Telecinco ha recurrido al estreno de Gran Hermano para su prime time tras rescindir el programa Babylon show, del humorista Carlos Latre, y renunciar a competir con La revuelta y El hormiguero. Ambos programas son ahora lo más visto de la televisión y su éxito repercute en todo el horario nocturno.

# ESTE VERANO AVENTÚRATE CON LA MEJOR COMPAÑÍA

CADA SEMANA, UN NUEVO "BEST SELLER" DE AVENTURAS

18<sup>a</sup> entrega Kim - Rudyard Kipling

5,95€ Domingo 22 de septiembre

Desde las intrigas en la Venecia de Arturo Pérez-Reverte hasta los conflictos interplanetarios de H.G. Wells, cada semana una entrega de pura emoción.

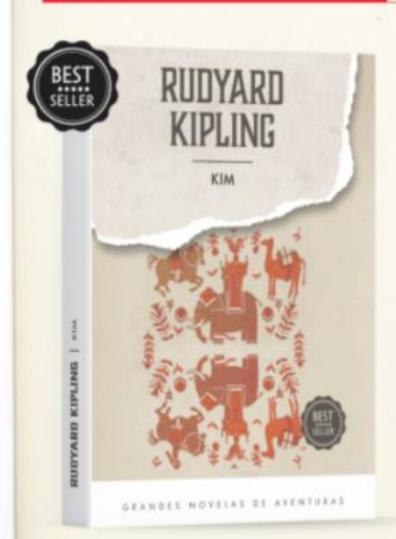

Obra maestra de Kipling, Kim transcurre en la India colonial británica y narra la increíble historia de Kimball O'Hara, un huérfano que sobrevive como puede en las calles de Lahore. Su vida dará un vuelco al conocer a un lama que le propone salir en busca de un río místico, pero la pesquisa espiritual le deparará sorpresas adicionales al acercarlo a sus orígenes y ponerlo en la órbita del servicio secreto británico. Esta trepidante novela de 1901 plantea con maestría las tensiones políticas, religiosas y sociales de su tiempo contra el trasfondo de una cultura milenaria.

# Próxima entrega:

Lord Jim Joseph Conrad

Domingo 29 de septiembre

Y si eres suscriptor de la edición impresa 25% Dto. adicional. Pídela en el 900 154 218



# Enredados - Martín Bastos

# Famosos televisivos en el adiós a Jimmy Giménez-Arnau

Tras el fallecimiento de Jimmy Giménez-Arnau a los 81 años, numerosos compañeros y amigos se acercaron al tanatorio de Tres Cantos en Madrid para darle su último adiós. La primera en llegar era su viuda, Sandra Salgado, muy afectada y caminando con ayuda de unas muletas. Por allí pasaron excompañeros de la pantalla como Belén Esteban, Kiko Matamoros, María Patiño y Kiko Hernández y Terelu Campos, entre otros.

Por su parte, su excuñado Jaime Martínez-Bordiú, hermano de su primera mujer, Merry, no acudió al velatorio y aseguró en otro acto: «Es el padre de mi sobrina y bueno, pues sí, estamos... Bueno, pues nada, descanse en paz». «No ha habido relación con él, con lo cual no voy a opinar», añadió.

# UN AÑO DESPUÉS

El nuevo amor de Malú. La cantante Malú parece haber encontrado un nuevo inquilino en su corazón. Un año después de su sonada ruptura con el padre de su única hija, el expolítico Albert Rivera, la artista de 42 años tiene una nueva ilusión en alguien muy cercano a ella: un compañero de trabajo con el que comparte gira. Ha sido la revista Lecturas la que ha dado la exclusiva, con fotografías que demuestran la complicidad existe entre la sobrina de Paco de Lucía y el miembro de su equipo, con el que ha recorrido toda España a través de su gira musical A todo sí.



Terelu Campos. A. G. E. PRESS

Pero, según la revista, los artisticos no han sido los únicos momentos que han compartido Malú y el chico, del que no ha trascendido su nombre. «Se han convertido en inseparables», revela el reportaje. Y es que la pareja ha hecho planes cotidianos y familiares que evidencian que la relación va por buen camino y que trasciende a lo profesional. Desde ir de compras los dos solos a un centro comercial hasta gozar de un divertido día en el Safari Park de Madrid, en compañía a la hija de la cantante, Lucía, de 4 años. Prueba de que el joven está integrado en la vida de la artista profundamente.

Además, según confirma la revista, el chico visita con frecuencia la casa de la cantante en Madrid. Malú celebra con una gira sus 25 años de carrera y la compagina profesionalmente con su labor como jurado en La Voz, de Antena 3.

# Instagram crea para los adolescentes nuevas cuentas con más restricciones

Los perfiles serán privados por defecto y la inteligencia artificial detectará su edad real

L. M. REDACCIÓN / LA VOZ

Instagram se ha convertido en una de las principales ventanas de los adolescentes al mundo de las redes sociales y en su hilo de conexión con amigos y conocidos. Poner límites y barreras de seguridad se ha convertido en una de las grandes preocupaciones de las familias, algo en lo que la tecnológica Meta promete colaborar de forma activa. Instagram ha presentado sus nuevas cuentas de adolescentes para jóvenes y menores guiados por padres o tutores. Estas incorporan nuevas funcionalidades de protección integradas por defecto. Con ellas es posible limitar quién puede ponerse en contacto con los usuarios más jóvenes v cuál es el contenido que ven.

Las nuevas cuentas serán privadas por defecto, lo cual significa que ninguna persona a la que los menores no hayan aprobado y aceptado entre sus seguidores podrá ver sus contenidos, enviarles mensajes o interactuar con ellos. Por otro lado, los usuarios menores de edad solo podrán ser etiquetados o mencionados por personas a las que siguen.

Esta nueva modalidad de cuenta adolescente se aplica ya desde este pasado martes para las nuevas altas, pero por ahora en países como Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y Australia. A la Unión Europea llegará a finales de este año. Los menores que ya estaban registrados recibirán una notificación con los cambios, que se harán efectivos a partir de la próxima semana.



Un grupo de jóvenes usando teléfonos móviles. CARMELA QUEUEIRO

La inteligencia artificial servirá para investigar quién es mayor de edad o tiene los años que afirma tener. Por ejemplo, si un usuario se inscribe registrando que es mayor de edad pero alguien lo felicita por su 14.º cumpleaños, la IA cruzará datos y detectará el engaño, afirman.

Meta, matriz de la red social, ha reconocido que es consciente de que los padres quieren asegurarse de que sus hijos adolescentes emplean las redes sociales para conectar con sus amigos y explorar intereses «sin tener que preocuparse de experiencias inseguras o inapropiadas», según una nota de prensa.

Tras entender que estas in-

quietudes, ha diseñado un tipo de entorno para menores que, según promete, dará a los padres la tranquilidad de que sus hijos están seguros y protegidos en las redes.

Instagram comunica que asignará automáticamente las cuentas de adolescentes, y que los menores de 16 años necesitarán el permiso de sus padres a la hora de configurar ajustes menos estrictos.

Meta explica que también se filtrarán los contenidos delicados que podrán ver en sus reels (vídeos cortos) o en la sección Explorar. Se considerarán contenidos delicados, por ejemplo, aquellos que muestran peleas o promueven prácticas desaconsejables para los menores, como la cirugía estética.

También se activará automáticamente en sus cuentas la versión más restrictiva de la funcionalidad contra el bullying, que filtra los términos y frases ofensivas en los comentarios y en las solicitudes de mensaje directo.

En lo que respecta a la gestión del tiempo, uno de los aspectos que más conflictos genera esta aplicación adictiva, los padres tendrán información y control sobre cuánto pasan sus hijos usando la herramienta. Los menores, por su parte, recibirán notificaciones que los avisarán de que deben salir del servicio si pasan en él más de 60 minutos al día. Por defecto, sus cuentas vendrán configuradas en modo sueño, que restringe el uso entre las diez de la noche y las siete de la mañana del día siguiente.

Los adultos, por su parte, podrán conocer con quién chatean sus hijos adolescentes, establecer límites diarios —una vez alcanzados, no será posible acceder de nuevo a la app— y bloquear el uso de Instagram en estas cuentas durante períodos de tiempo específicos.

Estos tendrán, asimismo, la posibilidad de activar la supervisión parental sobre estas cuentas y aprobar cualquier cambio, desde el apartado de ajustes, independientemente de la edad del adolescente. También podrán permitir, no obstante, que los propios jóvenes gestionen su configuración.

### CRÓNICAS DEL GRAFENO

# Casados con el partido

Javier Armesto l fallecimiento de Jimmy Giménez-Arnau y el de Luis Ortiz es el final de una época que ya no existía, salvo en Cine de barrio, Viaje al

centro de la tele y otros programas que recuperan eras pretéritas que se conservan en las cintas enlatadas del archivo de Televisión Española. Confieso que los dos personajes, estos dos vividores, me caían simpáticos, especialmente el exmarido de Gunilla von Bismarck. En aquellos finales de los 70 y años 80 en los que el país se desperezaba tras la larga siesta de la dictadura, entre la Transición y la entrada con todas las de la ley en la Champions de las democracias, la pareja formada por la bisnieta del Canciller de Hierro y el hijo de un alto funcionario del régimen franquista - que, curiosamente, ejerció de censor en TVE- aparecía en todos los saraos de la jetset marbellí. Siempre sonrientes, con atuendos imposibles para el vulgo, copa de champán en mano, acompañados de otros personajes tan estrambóticos como ellos, como Jaime de Mora y Aragón, Alfonso de Hohenlohe (nunca he conseguido pronunciar bien ese apellido) o el traficante de armas Adnan Khashoggi. La capital oficiosa de la Costa del Sol era entonces la ciudad de los prodigios, antes de que fuera engullida por el turismo masivo, británicos y rusos con dudosos antecedentes, jeques árabes y alcaldes horteras como Jesús Gil y Julián Muñoz.

tuna gracias a dos braguetazos con la aristocracia alemana y falangista, respectivamente. Algo que ya no se estila, ahora el matrimonio de conveniencia es con el partido y da igual la orientación política, aunque cuanto más progresista, más prietas las filas. Que se lo digan a Teresa Ribera, que acaba de ser nombrada vicepresidenta de la Comisión Europea y a cargo de una cartera tan pomposa como probablemente insustancial: Transición Limpia, Justa y Competitiva. No está mal para alguien que en julio del 2018 dijo que «el diésel tiene los días contados», provocando un efecto huida de los concesionarios del que el sector del automóvil todavía no se ha recuperado. ¿Le aplicarán la ley Sánchez contra los bulos? Han pasado ya seis años y aquí seguimos, unos quemando petróleo en nuestros utilitarios y otros a bordo del Falcon o el puente aéreo Madrid-Bruselas, como en tiempos del Azor o el Nabila. Lampedusa: «Si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie».

Ortiz y Jimmy hicieron su for-

# El acusado del caso Nummaria defiende a Imanol Arias y Ana Duato

MADRID / EFE

El principal acusado del juicio a los actores de la serie Cuéntame cómo pasó, Imanol Arias y Ana Duato, ha rechazado de plano estar tras la creación de una estructura societaria para evadir impuestos y ha declarado que ni él ni los intérpretes «tuvieron nunca intención de cometer nada ilegal». Fernando Peña, antiguo inspector de Hacienda, ha negado una por una todas las acusaciones de la Fiscalía Anticorrupción, que lo acusa de liderar la organización criminal con la que se habría cometido el fraude fiscal a través de estructuras societarias opacas.

# La Justicia europea anula la multa a la plataforma publicitaria de Google

O. H. MADRID / COLPISA

La Justicia europea anuló ayer una multa de 1.500 millones de euros que impuso la Comisión Europea a Google. El Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) ha concluido que la institución «cometió errores» en el proceso y a la hora de tomar en consideración «circunstancias relevantes». El alto tribunal confirma la mayoría de las conclusiones del Ejecutivo comunitario, pero anula finalmente la sanción impuesta a la plataforma de publicidad AdSense, de Google. Esta decisión podrá ser recurrida ante el TJUE.

La compañía tecnológica lleva operando con AdSense desde el 2003. Esta plataforma sirve como intermediario en la publicidad online y permite a los publicistas y a las páginas web con motores de búsqueda mostrar anuncios vinculados con sus búsquedas en línea. En el 2016, la Comisión Europea inició una investigación tras numerosas quejas de distintas compañías relativas a distintas cláusulas de Google AdSense que «podrían excluir a sus competidores». En el 2019, Bruselas confirmó sus sospechas y constató que Google había cometido tres infracciones distintas en una década, por lo que le impuso una multa de 1.500 millones de euros.

Con la sentencia de ayer, el Tribunal General confirma la mayoría de las conclusiones de la Comisión, pero asegura que la institución «cometió errores al apreciar la duración de las cláusulas controvertidas, así como el mercado cubierto por ellas». Además, apunta que Bruselas «no ha demostrado que las tres cláusulas constituyeran un abuso de posición dominante».

Más concretamente, señala que no se ha demostrado que estas cláusulas «hubieran podido disuadir a los editores de abastecerse de intermediarios competidores de Google o que hubieran sido capaces de impedir que dichos competidores accedan a una parte significativa del mercado de búsquedas en línea». Por todo ello, anula la decisión del Ejecutivo comunitario en su totalidad.

# Las películas

Miguel Anxo Fernández



El actor Lewis Tan, en una escena de la película.

# Mortal Kombat

#### \*\* 22.30 ACCIÓN LA SEXTA

EE.UU. 2021. 110 min. Director: Simon McQuoid. Intérpretes: Lewis Tan, Joe Taslim. Para ser la puesta al día del popular videojuego frente a versiones anteriores, no es para tirar cohetes. El luchador Cole Young busca a los mayores campeones de la Tierra para enfrentarse a los enemigos de Outworld en la definitiva gran batalla. Acción a destajo y vistosas coreografías, pero en un conjunto algo caótico.

# Mamá o papá

#### \*\* 22.45 COMEDIA ANTENA 3

España. 2021. 103 min. Director: Dani de la Orden. Intérpretes: Paco León, Miren Ibarguren, Eva Ugarte, Dos padres a la greña (dentro de un orden, nadie se espante) por la tutela de sus hijos. La buena química de la pareja protagonista, cubre expediente, y si más de medio millón de espectadores se dejaron seducir por un capítulo estirado de sitcom televisiva para tiempo navideño y en familia, pues allá ellos.



Penélope Cruz y Javier Bardem, en el rodaje.

# Loving Pablo

# \*\* 01.15 THRILLER LA 1

España, Bulgaria. 2017. 123 min. Director: Fernando León. Intérpretes: Javier Bardem, Penélope Cruz, Primer rodaje del matrimonio entre Cruz y Bardem (clava al personaje...) como tales y son lo mejor del filme porque le echan ganas. Texto del propio Aranoa sobre la relación del narco colombiano Pablo Escobar con la periodista Virginia Vallejo en los años ochenta, según su autobiografía. No era material para León.

# Eraser

# \*\* 22.00 ACCIÓN CANAL HOLLYWOOD

EE.UU. 1996 105 min. Director: Charles Russell. Intérpretes: Arnold Schwarzenegger, Vanessa Williams, James Caan. Stallone no la quiso y Swarzzie la hizo a su medida y buen resultado en taquilla. Un oficial insobornable del programa de protección a testigos, defiende a una mujer contra unos políticos poderosos y unos polis malolientes. Más previsible que el turrón por Navidad, pero da espectáculo y ya está.

# Alien, el octavo pasajero

# \*\*\*\*\* 22.00 CIENCIA FICCIÓN TCM

EE.UU. 1979. 116 min. Director: Ridley Scott. Intérpretes: Sigourney Weaver, John Hurt, Yaphet Kotto. Aquella del eslogan «en el espacio, nadie puede oírte gritar». Se mantiene como un clásico del género, origen de un sustancioso filón (más allá de ser una franquicia exprimida...). Futuro, la nave Nostromo, el ordenador Madre, extrañas señales del exterior... y el Alien diseñado por Ginger. Encumbró a Scott.

#### 59 SEGUNDOS 22.50 LA 1

# Gemma Nierga estrena programa con Óscar Puente como invitado

La 1 apuesta por un formato conocido, que se emitió hace años en la cadena, 59 segundos, el célebre programa de debate en el que invitado veía cómo el micrófono se escondía para que acabara su discurso en tan solo un minuto. La cadena pública recupera este espacio de la mano de Gemma Nierga y contará con el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente. Además también participaran en este primer programa Andreu Buenafuente y Berto Romero. El principal tema del espacio abordará el ocio en las redes sociales. Además promete un cara a cara entre Celia Villalobos y Pablo Iglesias.

# Tamar Novas e Xoel López, no programa

LAND ROBER 21.45 TVG

O actor Tamar Novas e o cantante Xoel López chegan hoxe ao programa que conduce Roberto Vilar que os poñerá nunha verdadeira teima culinaria. Na ficción, o espazo irá de visita



Xoel López e Tamar Novas son os convidados.

a Marín. O público vai ser tamén o protagonista e Roi e Eva terán que andar con xeito para adiviñar as idades exactas dos pintamonas.

## La 1

08.00 La hora de La 1.

10.40 Mañaneros.

14.00 Informativo territo-

14.10 El gran premio de la cocina, «Arroz a la cubana con plátano frito y secreto a la parrilla con guarnición y salsa».

15.00 Telediario 1. Presentado por Alejandra Herranz.

15.50 Informativo territorial.

16.15 El tiempo. Presentado por Albert Barniol.

16.30 Salón de té La Moderna.

17.30 La Promesa.

18.30 Valle Salvaje.

19.25 El cazador. 20.30 Aquí la Tierra.

21.00 Telediario 2.

21.40 La Revuelta.

22.50 59 segundos. Presentado por Gemma Nierga.

01.15 Nuestro cine. «Loving Pablo».

## La 2

11.05 Documenta2. «La ciencia de las emociones».

11.55 Al filo de lo imposi-

12.25 Las rutas D'Ambrosio. 13.25 Mañanas de cine. «El vengador del Sur».

14.45 Curro Jiménez.

15.45 Saber y ganar.

16.30 Grandes documentales. «Into the blue» y «Las Galápagos, la frontera del mundo».

18.00 Documenta2.

18.55 Grantchester.

19.40 Culturas 2.

20.15 Mi familia en la mochila.

20.40 Reformas extraordinarias de George Clarke.

21.30 Cifras y letras. 22.00 iCómo nos reímos!

23.00 iCómo nos reímos! «Los clásicos».

«José Mota».

00.00 LateXou con Marc Giró.

01.10 iAy, Carmen!

## TVG

08.00 Bos días.

10.45 Estache bo. Presentado por Iván Mariñas. 11.40 O termómetro.

13.55 Galicia noticias. Presentado por Eduardo Herrero.

14.25 Telexornal mediodía. Presentado por Marta Darriba.

15.10 Telexornal deportes mediodía. Presentado por Terio Carrera.

15.30 O tempo.

15.40 Quen anda aí? Verán. 18.50 Avance Hora galega.

Presentado por David Espiño e Rocío Durán.

19.00 Hora galega. Presentado por David Espiño y Rocio Durán. 20.25 Telexornal serán.

Presentado por Marcos Sueiro e Raquel Domínguez.

21.30 O tempo.

21.45 Land Rober Tunai Show. Presentado por Roberto Vilar.

00.15 Zigzag.

# Antena 3

08.55 Espejo público. Presentado por Susanna Griso.

13.20 Cocina abierta con Karlos Arquiñano.

13.45 La ruleta de la suerte. Presentado por Jorge Fernández.

15.00 Antena 3 Noticias 1. Presentado por Sandra Golpe.

15.30 Deportes.

15.35 El tiempo.

15.45 Sueños de libertad.

17.00 Y ahora Sonsoles.

20.00 Pasapalabra.

21.00 Antena 3 Noticias 2. Presentado por Vicente Vallés y Esther Vaguero.

21.30 Deportes.

21.35 El tiempo.

21.45 El hormiguero. Invitados: Antonio Banderas y Marta Ribera, actores.

22.45 El peliculón. «Mamá o papá».

01.05 Cine. «Al final del camino».

# Canales temáticos

# TELEDEPORTE

11.55 [] Tenis; 14.00 Atletismo; 15.10 Natación; 17.05 Atletismo; 18.35 Triatión; 18.50 Motor; 19.20 Moto Avenue; 19.35 Atletismo.

# EUROSPORT 1 //

11.30 Atletismo; 12.30 Snooker; 14.00 [] Snooker; 18.00 Hípica: 19.00 Ciclismo; 20.00 Snooker; 00.00 Vela.

TCM //

13.08 «Bonnie y Clyde»; 14.59 «Videodrome»; 16.29 «Solos con nuestro tío»; 18.10 «Obsesión»; 20.00 «Firefox, el arma definitiva»; 22.00 «Alien, el octavo pasajero».

# AXN //

13.26 Castle; 15.24 «Spider-Man: No Way Home»; 17.38 «Los Misterios de Hailey Dean: 2 + 2 = Asesinato»; 19.17 Navy, investigación cri-

# STAR CHANNEL //

15.20 Will Trent Agente especial; 16.12 «Guardianes de la galaxia vol. II»; 18.16 9-1-1: Lone Star; 19.10 9-1-1; 21.00 Ley y orden.

# WARNER TV //

13.02 The Big Bang Theory; 16.02 «Kung Fu Panda»; 17.31 FBI; 19.18 Hawai 5.0; 22.01 FBI; 01.41 «Rey Arturo: La leyenda de Excálibur».

# CLAN

15.02 Una casa de locos; 15.23 Bob Esponja; 16.29 Danger force: 16.50 Peppa Pig: 17.26 Milo: 18.09 Simon: 18.37 Petronix; 18.49 Hello Kitty, super style!; 19.00 El refugio de Audrey.

# BOING

13.05 Somos ositos; 13.42 Looney Tunes Cartoons; 14.54 Doraemon, el gato cósmico; 16.43 Teen Titans Go; 17.59 El asombroso mundo de Gumball; 18.28 El mundo de Craig; 19.22 Teen Titans Go.

# DISNEY CHANNEL

13.15 Los Green en la gran ciudad; 13.40 Bluey; 15.00 Los Green en la gran ciudad; 16.20 SuperKitties; 16.45 Hailey, ia por todas!; 17.50 Hamster & Gretel; 19.30 Kiff; 19.55 Bluey: 21.20 Los Green en la gran ciudad.

# TVG2

14.00 Como galegos!; 15.00 Galicia noticias; 15.20 Telexornal mediodía; 16.05 Telexornal deportes mediodía; 16.20 O tempo; 16.30 Bonanza; 17.15 Ti Verás: 18.20 Feito con cabeza; 20.15 Traes unha cantiga?; 20.30 Zigzag; 20.55 A Crónica; 22.00 Telexornal serán; 22.50 Información meteorolóxica sobre o estado do mar; 22.55 Esquece Monelos; 00.15 Zigzag; 00.40 Traes unha cantiga?; 00.55 Vivir aquí; 01.00 Pensando en ti.

# TRECE

14.30 Trece noticias 14:30; 14.45 El tiempo en Trece; 14.50 Sesión doble. «Zafarrancho de combate»; 16.50 «La legión del desierto»; 18.45 Western. «El mejor de los malvados»; 20.30 Trece noticias 20:30; 21.05 Trece al día; 21.55 El tiempo en Trece; 22.00 El cascabel.

# FDF

13.00 La que se avecina; 22.55 «2 Fast 2 Furious. A todo gas 2»; 00.58 La que se avecina.

# // canal de pago

13.00 Bones; 14.45 9-1-1; 17.15 Chicago Fire: 21.00 Cacao: 22.00 Quiéreme siempre; 22.45 Una vida perfecta; 23.30 Gülperi: todo por mis hijos.

13.15 NCIS: Los Ángeles; 17.30

CSI Miami; 20.15 CSI Las Ve-

ENERGY

DIVINITY

DMAX 13.11 Alienígenas; 14.06 Expedición al pasado; 16.52 La pesca del oro; 17.47 Pesca radical; 20.34 Joyas sobre ruedas; 21.30 ¿Cómo lo hacen?; 23.27 Alienigenas.

# NEOX

16.15 The Big Bang Theory; 19.45 Chicago P.D.

# NOVA

14.30 Cocina abierta con Karlos Arguiñano; 15.00 Emanet; 16.00 Esposa joven; 16.45 La viuda de blanco; 18.30 La fea más bella; 20.00 Si nos dejan; 21.30 La ley del amor.

# PARAMOUNT NETWORK

18.10 Los asesinatos de Midsomer; 22.00 «A Good Man»; 00.05 «Triple amenaza».

#### **BEYOND UTOPÍA MOVISTAR PLUS+**

# Cómo escapar de Corea del Norte sin morir

Un thriller real en el que un hombre trabaja para ayudar a varias personas a conseguir la libertad escapando de uno de los lugares más opresivos del mundo: Corea del Norte. Abandonar

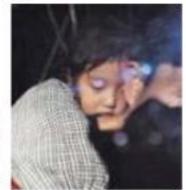

Una imagen del documental.

el país es muy peligroso y si los capturan podrían, incluso, ser ejecutados. Una historia a vida o muerte que enseña, desde dentro, lo que supone vivir allí.

#### LA HISTORIA DE LYLE Y ERIK MENENDEZ NETFLIX

# El controvertido parricidio de dos hermanos

Vuelve la antología de crímenes reales de la mano de Ryan Murphy e Ian Brennan, relatando el caso de dos hermanos a los que El actor Cooper Koch da arrestaron en 1996 por el asesinato de sus padres Jo-



vida a Erik Menendez.

sé y Mary Louise «Kitty» Menendez. A pesar de que la Fiscalía aseguró que querían heredar la fortuna de la familia, ellos aseguran que sufrían malos tratos.

# Cuatro

08.25 Callejeros viajeros. «Singapur» y «Nueva Zelanda».

10.25 Viajeros Cuatro. «Vietnam».

11.30 En boca de todos.

14.00 Noticias Cuatro. Presentado por Alba Lago.

14.55 ElDesmarque Cuatro. 15.10 El tiempo.

15.30 Todo es mentira. Presentado por Risto Mejide.

18.00 Lo sabe, no lo sabe. Presentado por Xuso Jones.

19.00 iBoom! Presentado por Christian Gálvez.

20.00 Noticias Cuatro. Presentado por Diego Losada y Mónica

20.45 ElDesmarque Cuatro.

21.00 El tiempo.

21.15 First Dates.

22.50 Horizonte. Presentado por Iker Jiménez.

01.50 ElDesmarque madrugada.

# Telecinco

08.55 La mirada critica. 10.30 Vamos a ver. Presentado por Joaquín Prat y Patricia Pardo.

15.00 Informativos Telecinco. Presentado por Isabel Jiménez y Ángeles Blanco.

15.25 ElDesmarque Telecinco.

15.40 El tiempo.

15.45 El diario de Jorge.

17.30 TardeAR. Presentado por Ana Rosa Quinta-

20.00 Reacción en cadena. 21.00 Informativos Telecinco. Presentado por Carlos Franganillo y Leticia Iglesias.

21.35 ElDesmarque Telecinco. .

21.45 El tiempo.

21.50 Gran Hermano. Presentado por Jorge Javier Vázguez.

02.00 Gran Madrid Show.

02.20 iToma salami!

03.00 El horóscopo de Esperanza Gracia.

# La Sexta

09.00 Aruser@s.

11.00 Al rojo vivo.

14.30 La Sexta noticias 1ª edición. Presentado por Helena Resano.

15.15 Jugones. Presentado por Josep Pedrerol.

15.30 La Sexta meteo.

15.45 Zapeando, Presentado por Dani Mateo.

17.15 Más vale tarde. Presentado por Cristina Pardo y Iñaki López.

20.00 La Sexta noticias 2ª edición. Presentado por Cristina Saavedra y Rodrigo Blázquez.

21.00 La Sexta Clave. Presentado por Joaquín Castellón.

21.20 La Sexta meteo.

21.25 La Sexta deportes. 21.30 El intermedio. Presentado por El Gran Wyoming y Sandra Sabatés.

22.30 El taquillazo. «Mortal Kombat».

01.00 Cine. «El triángulo del diablo».

# Movistar+

08.20 Fantasmas. «La Dama Gris» y «Sobre lo de anoche...».

09.22 Granjeros espaciales.

10.58 Noche de Champions. 12.28 Cine. «Labordeta, un hombre sin más».

14.06 Zelenski. «El actor cómico y el dictador» y «Presidente de la dura realidad».

15.50 Cine. «Retribution». 17.18 Cine. «Agente X: Última misión».

19.03 Rapa.

20.00 Tarde de Champions.. 20.53 UEFA Champions Leaque. «AS Mónaco-Barcelona». En directo.

23.00 Noche de Champions. 00.35 Ilustres ignorantes.

«Bancos». Presentado por Javier Coronas.

01.07 El consultorio de Berto. «Cómicos podólogos e invasiones alienígenas».

01.37 Concorde: la conquista del aire.

# AGATHA, ¿QUIÉN SI NO? DISNEY+ Harkness y su aquelarre para recuperar sus poderes

LOS ÁNGELES / EFE

Agatha Harkness, la perversa bruja de los cómics de Marvel, formará un aquelarre con un séquito de hechiceras para recuperar sus poderes en Agatha, ¿quién si no?, la nueva serie de Disney+ con los dos primeros episodios.

La actriz estadounidense Kathryn Hahn vuelve a encarnar a una de las villanas más queridas de la franquicia de superhéroes como parte de una miniserie derivada de la exitosa Wandavision (2021), en donde Agatha pierde sus poderes. En su aventura por recuperarlos, deberá atravesar la Senda de las Brujas junto a un aquelarre formado por Aubrey Plaza (Río Vidal), Patti LuPone (Lilia Calderu), Sasheer Zamata (Jennifer Kale), Ali Ahn (Alice Wu-Gulliver) y Joe Locke (Teen), un enigmático adolescente que decide acompañarla en la travesía.

Con la vuelta de Agatha, Hahn quiso explorar más el personaje de la villana bruja, a la que define como «cebolla floreciente», precisamente por las múltiples capas que la componen. «Creo que ella (Agatha) es una gran intérprete» por lo que «poder ver lo que había debajo, empezar a quitar esas capas de defensa que se han ido construyendo a lo largo de los siglos» era algo que quería analizar, dijo Hahn en una rueda de prensa celebrada en Los Angeles.

Para la actriz, «la parte de villana es divertida y casi la más fácil porque es su interpretación muy bien pulida. Creo que lo difícil fue intentar permitirse a sí misma abrir un poco la puerta a su vulnerabilidad, porque parecía que cualquiera podía entrar allí», agregó. Y es que generalmente en Marvel «siempre hay una búsqueda para que los villanos no sean solo monótonos, y Agatha es el mejor ejemplo de eso: es muy complicada y tiene muchas dimensiones diferentes, y nunca se trata de dominar el mundo», indicó por su parte la guionista y productora ejecutiva de la serie, Jac Schaeffer.

Cuando Kathryn se puso en la piel de Agatha, «se convirtió en un personaje que lo tenía todo. Era increiblemente divertida y agradable y un poco al estilo de una comedia de situación cursi. Pero luego estaba este enorme alcance de su voraz apetito por el poder», precisó.

# Los deportes

# BALONMANO

20.35. DAZN 1 [] EHF Champions League. Barça-Pick Szeged. FUTBOL

12.55. M+ Liga Campeones [] UEFA Youth League. Estrella Roja-SL Benfica 14.55. M+ Liga Campeones [] UEFA Youth League. AS Mónaco-FC Barcelona 14.55. M+ Vamos [] UE-FA Youth League. AS Monaco-FC Barcelona 16.00. DAZN LaLiga LaLiga EA Sports. Leganés - Las Palmas 17.35. M+ LaLiga TV LaLiga EA Sports. Girona - Barcelona 18.00. M+ Liga Campeones UEFA Champions League. PSG - Girona 18.45. M+ Liga Campeones 2 [] UEFA Champions League. Feyenoord Rotterdam-TSV Bayer 04 Leverkusen 18.45. M+ Liga Campeones 3 [] UEFA Champions League. Estrella Roja-SL

Benfica 19.00. DAZN LaLiga LaLiga EA Sports. CD Leganés-Athletic Club 20.53. M+ Liga Campeones [] UE-FA Champions League. Atlético de Madrid-RB Leipzig 20.53. Movistar Plus+ [] UE-FA Champions League, AS Mónaco-FC Barcelona 21.00. UEFA Champions League. Atlético de Madrid-RB Leipzig 21.00. M+ Liga Campeones 2 [] UEFA Champions

League. AS Monaco-FC Barcelona 21.00. M+ Liga Campeones 3 [] UEFA Champions League. Atalanta-Arsenal FC 21.00. M+ Liga Campeones 4 Multichampions 21.00. M+ Liga Campeones 5 [] UEFA Champions League, Brest-Sturm Graz 22.15. M+ LaLiga TV LaLiga EA Sports. Real Sociedad - Real Madrid 22.52. DAZN 1 Premier League. Aston Villa - Everton 23.00. DAZN

LaLiga LaLiga EA Sports. Leganés - Athletic 00.30. M+ Liga Campeones UEFA Champions League. Mónaco - Barcelona.

GOLF

13.00. M+ Golf [] DP World Tour. BMW PGA Championship (World Feed VO) Jornada 1 14.00. M+ Golf 2 [] Ladies European Tour. La Sella Open 16.00. M+ Golf [] DP World Tour. BMW PGA Championship (World Feed) Jornada 1 20.00. M+ Golf Ladies European Tour. La Sella Open. Jornada 1 23.30. M+ Golf DP World Tour, BMW PGA Championship (World Feed) Jornada 1. Parte 2. VELA

I En directo

11.30. Eurosport 2 Louis Vuitton America's Cup 00.00. **Eurosport 1** Louis Vuitton America's Cup. Challenger Serie: Semifinal.



# Colabora con Cruz Roja

Únete a la red de voluntariado Hazte socio/a Haz un donativo







JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SUSCRIPCIONES Teléfono gratuito 900 154 218 CENTRALITA 981 180 180



# O PAÍS DAS MARABILLAS

# Nin sequera

Xosé Carlos
Caneiro

mocionoume a
foto que acompañaba esta peza
de xoves, na nosa web, a pasada
semana. Eu falaba
do «pulpo» e de

Verín. Os compañeiros ilustraban cunha imaxe. Na imaxe estaba a Chata. Formou parte do meu universo, de emocións, dende neno. Como forma parte a Casa do pulpo. Lembro penetrar naquel paraíso da rúa Lisa cada feira. Días tres, once e vintetrés, Levábame o tío Colás. A min só me gustaban os rabos pequenechos. E a señora Teresa preparábame, tres e once e vintetrés, un manxar á medida. Lembro o seu porte: vertical, poderoso, robusto. Os seus cinco fillos sempre me quixeron. Eu sempre os quixen. Seguiu a tradición familiar na Casa do pulpo da Avenida de Portugal, no local onde estaba o Bar Juan e onde cada luns, ás sete en punto, eu collía rumbo aos Salesianos de Ourense. Aínda percibo nese lugar a presenza dos que non están. Maxia. E algunha vez, cando estiramos o xantar, sinto que por alí camiña a señora Teresa. A Casa do pulpo é un concilio de nostalxias. Como contalo? O Locho chamábame Caneiriño e aseguraba con entusiasmo que eu estaba destinado a escribir. A Chata ou a Mari sempre colocaban no meu prato as talladas sublimes. Coa Chata coincidín en Mallorca. Nunha das festas que organizaba Pedro, sempre xeneroso. Os mellores pratos ían para min, o Bernardo e o Mariló. Recordo á familia dos pulpeiros nesta columna que tiña que escribir. Por tanto cariño. Hai veces que a melancolía, como unha araña, rabuña. Por iso escribo. Dos fillos da señora Teresa queda vivo o Cheché. Crúzome con el. Leva cada día La Voz de Galicia baixo o brazo. Mirámonos. E sabemos que nos queremos. Non precisamos nin sequera estas palabras. Nin sequera, Cheché, nin sequera.

## A la última

# Carlangas Músico

# «Mi pasión musical nació en el coche»

#### UXÍA CARRERA

Lo mismo crea punk, bolero o cumbia, hace un alegato a favor de la Panorama o enseña los discos de The Clash. Carlos Pereiro (Monterroso, 1987), conocido como Carlangas, hace y sabe de música. El exlíder de Novedades Carminha cree que lo mejor está por venir en su proyecto en solitario. Tras 50 conciertos en apenas año y medio dice que está contento, cansado y, sobre todo, que se lo pasa pipa.

—Nacido en Monterroso y nieto de un alcalde. ¿Aún hay quien

lo conoce por eso?

—No lo sé. Esto fue hace muchos años, tantos que yo ni tenía edad para votar cuando se retiró. A mi abuelo lo quiero mucho, aunque compartimos poco en el terreno ideológico. La política está muy futbolera; se escucha poco o hay poco interés por comunicarse. Es un problema que no me gustaría tener en el ámbito familiar. Prefiero juntarme con él a escuchar discos de Antonio Machín en casete.

—¿Le interesa la política?

—Sí. En cuanto acabe la entrevista me voy a afiliar a la CNT.

# -Si le digo Radojaicar...

—Creo que la primera vez que entré en una discoteca fue a esta [en Monterroso]. Me escapé de casa en pijama con un amigo y por lo exótico de la situación nos dejaron entrar y estuve allí en un sofá con mi colega viendo la flora y la fauna. Luego volví unas cuantas veces más, pero ahora, como en todas las discotecas de pueblo, hay un Eroski. Sobre esto hay una obra de teatro fantástica de Chévere y una película. Escuché hablar horas sobre la discoteca a mis padres mento. Se trabaja mucho y se coy sus colegas. mento. Se trabaja mucho y se cobra poco y yo estoy a favor de

### —Y ya como santiagués, ¿recuerda cuando el Compostela llegó a primera?

—Pues estaba en el colegio Monte dos Postes de San Lázaro, el mismo barrio del estadio, empezando la educación primaria. Nos marcó mucho ese ambiente y todavía recuerdo el once titular. Sigo militando en lo que para mí es el Compos, que es mucho más que un equipo que gana y pierde.

—Antes de músico fue periodista. ¿Cómo fue la experiencia? —Muy mala en un primer mobra poco y yo estoy a favor de que esta fórmula sea justo al revés, no solo en el periodismo, sino en la vida. Me he vuelto a reconciliar de alguna manera con el pódcast Verbena.

## —¿Y cómo nació lo de músico?

—Yo creo que mi pasión por la música nació en el coche de mi padre o de mis abuelos. Era una forma de ver mundo sin salir de casa. Otros ambientes, otras estéticas, otras formas de vivir... Me hacía flipar mucho y crecí y me desarrollé como persona descubriendo discos. Más tarde los fui compartiendo con mis amigos, con mis novias y ahora con mi hijo. Sigo ahí.

### —¿Qué tal la vida de artista siendo padre?

#### —¿Escucha Novedades Carminha?

—Fueron años de mucha intensidad y desconecté un poco por coger aire, pero me gusta casi todo lo que hicimos, sobre todo los primeros discos, no tanto en lo musical como los últimos, pero tienen una vibra especial que me pone muy feliz. Mi favorito es Campeones del Mundo. Desde hace unos meses tengo la sensación de que va a ser un grupo más importante en el futuro de lo que lo fue.

### —¿Ahora quería experimentar?

 Quería seguir haciendo música. Una banda es la energía de mucha gente y se tienen que dar las condiciones en un momento y en un lugar concreto. Por eso duran poco, o si duran mucho se acaba el interés. Como no pudo ser, apliqué la máxima de que en toda crisis nacen oportunidades. Al principió me costó mucho, pero ahora siento que lo mejor de mi carrera está por llegar y estoy trabajando para que ocurra. Además siempre sentí el respaldo del público, algo que parece una frase hecha, pero es vaselina para el corazón.

—¿Qué tal se lleva con los roqueros que critican el reguetón? —¿Esta peña de dónde carallo sale?

### —Hace mucho que vive en Madrid. ¿Cómo ve el lío turístico cuando vuelve a Galicia?

—A mí me molesta el turismo, o por lo menos el turismo como forma de consumo. Estoy a favor de que la gente descanse, se pueda evadir y disfrutar, pe-

ro la forma en la que lo hacemos perjudica la vida de otros, quizás de la mayoría. Si el turismo es esto, prefiero que cada uno se quede en su casa. Y los gilipollas y los irrespetuosos me molestan siempre, los de aquí y los de allí.

Y PARA TERMINAR...

¿Qué no falta en su casa?

Discos, libros, flores y cuchillos de Taramundi.

2¿Qué titular le gustaría ver abriendo La Voz? Corren a hostias al mandatario que se rebeló en contra de la paz mundial.

3¿Un día que no olvidará?

El día que fui al Corpiño.



MITTITITI

JUEVES, 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 · Ronda de Outeiro, 1. A Coruña · lavoz.coruna@lavoz.es · www.lavozdegalicia.es/coruna/ · Teléfono: 981 180 043 · ISSN 1888-5160

# Casi 10.000 chicos de 15 a 18 años pueden vacunarse ya del papiloma

Las familias deben solicitar cita para que los muchachos reciban la dosis protectora en su centro de salud

R. DOMÍNGUEZ

A CORUÑA / LA VOZ

Aunque de una forma muy tímida, con cierto desconcierto todavía entre los propios profesionales sanitarios y sin casi candidatos a los que inyectar, ya que la medida fue anunciada el pasado lunes por el presidente Alfonso Rueda tras la reunión del Consello de la Xunta, ayer se puso en marcha una nueva campaña de vacunación para los ciudadanos que todavía no han alcanzado o acaban de cumplir este año la mayoría de edad. Diseñada por la dirección xeral de Saúde Pública de Galicia, la iniciativa se basa en la ampliación del grupo poblacional al que a partir de ahora se le ofertará la posibilidad de beneficiarse de un nuevo suero protector, en este caso para evitar las consecuencias del virus del papiloma humano (VPH).

# ¿A quién se dirige esta campaña de inmunización?

La población diana de este nuevo programa es la formada por todos los varones nacidos entre el 1 de enero del 2006 y el 31 de diciembre del 2009, que tienen ahora entre 15 y 18 años de edad. En Galicia, la Consellería de Sanidade calcula que son unos

27.000 los pendientes de protegerse. En la veintena de municipios que integran las comarcas de A Coruña y Betanzos forman un colectivo de alrededor de 9.800 muchachos, según los datos del Instituto Nacional de Estadística. Sin embargo, no todos recibirán la inyección protectora frente al VPH, ya que la vacunación no es obligatoria y, además, algunas familias ya decidieron inmunizar a sus chicos antes de que se incluyera en el calendario oficial de vacunación infantil de la sanidad gallega.

# Es una vacuna nueva o ya se estaba administrando?

La vacuna del VPH no es nueva en Galicia. La sanidad pública la incluyó en el calendario de inmunización de la población pediátrica en el 2008 para las niñas al cumplir los 12 años y, según la Consellería de Sanidade, en la actualidad casi el 100 % de las muchachas que ahora tienen entre 15 y 18 años ya están inmunizadas, Posteriormente, en el 2022, se incorporó también a esta medida a los niños varones, también al cumplir los 12 años, por lo que buena parte de los que nacieron en el 2010 -- cerca del 93 %, según el Sergas-, ya están protegidos. Sin embargo, la propia Administración considera que la co-



La mayoría de las chicas ya tienen la vacuna, ya que se incluyó para ellas en el calendario en el 2008. Á. MANSO

bertura no llega ni a la mitad de los chicos de 15 años en adelante, de ahí que ahora se impulse esta nueva ampliación de la campaña para incrementar el grado de cobertura en colectivos que, además, entran en etapas de actividad sexual.

# ¿A dónde hay que acudir para ponerse la vacuna?

A diferencia de lo sucedido en campañas infantiles anteriores, como las extraordinarias del covid, la gripe o el virus sincitial, en esta ocasión no se realizará una campaña masiva y concentrada en un único punto de administración. Los chavales no tendrán que acudir ni a Expocoruña, ni al Hospital Teresa Herrera, el materno del Chuac, sino que recibirán su dosis en sus centros de salud de referencia.

# ¿Cómo se realizará la citación del grupo diana?

En contra de lo acostumbrado

desde la era covid, tampoco serán citados vía mensaje al móvil, sino que serán las familias las que tendrán que pedir cita de enfermería en sus propios servicios de atención primaria, presencialmente o por teléfono, o bien a través de la aplicación Sergas Móbil. Además, para incentivar la adherencia, el personal sanitario, tanto médicos de familia como pediatras y enfermeras, también se sumarán a la campaña de forma proactiva recordando a los padres y a los propios muchachos la posibilidad de inmunizarse frente al VPH cuando acudan a consultas o a pedir cita.

# ¿Por qué se recomienda a los varones?

Los argumentos que esgrimirán para recomendar que se sumen a esta iniciativa se basan en el efecto protector frente a un virus de transmisión sexual que se vincula a la aparición no solo de verrugas genitales, sino también de lesiones precancerosas e incluso

tumores orofaríngeos, anales, de pene y, sobre todo, de cérvix, vulva y vagina. Además de la propia prevención individual, la vacuna es también una herramienta para potenciar la protección cruzada evitando la transmisión en las relaciones sexuales y, de forma extensiva, una forma también de ir reduciendo progresivamente la incidencia del cáncer.

# ¿Cuántas veces hay que pincharse?

Otra novedad, además de la ampliación de la franja de edad y sexo que se protegerá, es que ahora se trata de una vacuna de dosis única, frente a las dos que se administraban hasta ahora.

# ¿Hasta cuándo estará activa la campaña?

Es una campaña que tampoco tiene fecha acotada de finalización, de forma que las familias podrán programar las citas de acuerdo al calendario que mejor les venga.





CAMPO DA FESTA

PISTA CUBERTA CONCELLO DE ARTEIXO



MERCADO MARIÑEIRO PRODUTOS DO MAR E DA TERRA | OBRADOIROS INFANTÍS | SHOWCOOKING FALADOIROS







SAUDABLES















#### MUNICIPAL

### Luz verde para que se construyan 520 pisos sociales en Xuxán

La junta de gobierno local ha aprobado la modificación puntual del PXOM que permitirá la construcción de 520 nuevas viviendas de protección oficial en el barrio de Xuxán. En concreto, se trata de varias parcelas situadas en la zona SURT2, propiedad del Instituto Galego de Vivenda e Solo. La modificación corresponde al cambio de uso de las parcelas de terciario a residencial.

#### **EMPRESA**

# Una aplicación de salud mental, seleccionada por el Clúster TIC

El Clúster TIC Galicia desarrollará dos aplicaciones de salud y bienestar, en el marco de su programa Tech Angels Network, a través de la alianza estratégica entre la empresa tecnológica Cinfo y Zenss, una iniciativa de la emprendedora coruñesa Astrid Rincones en colaboración con el ingeniero compostelano Jesús Velasco y su proyecto Cardi@ngel.



El cómico Miguel Lago actuará en el Colón el 28 de febrero. ÁLEX SALCEDO

# **ESPECTÁCULOS**

### El cómico Miguel Lago celebra en la ciudad sus 25 años actuando

El cómico Miguel Lago celebrará sus 25 años sobre los escenarios con una actuación en A Coruña el próximo 28 de febrero. El humorista presentará su espectáculo Lago-Comedy Club, en el Teatro Colón, a las 20.00 horas. Una parada en su gira para conmemorar su cuarto de siglo en activo.

# DIVULGACIÓN

### La UDC se suma este mes a la Noite Europea dos Investigadores

La Universidade da Coruña se suma un año más a la organización de la G-Night, el último viernes de septiembre, día 27, con motivo de la Noite Europea dos Investigadores, que secundan unas 400 ciudades europeas. La mayoría de las actividades están dirigidas a escolares, pero también hay para el público en general. Comienzan por la mañana y se realizan en diferentes localizaciones del campus.

# Las rutas de Valencia, Málaga y Londres no peligran, asegura el gobierno municipal

Vueling atribuye a la temporada de verano la ausencia de billetes después de marzo

M. M. A CORUÑA / LA VOZ

Si un usuario entra en la página web de las compañías aéreas que conectan con Valencia, Málaga y Londres desde Alvedro puede comprobar que, a partir de los últimos días de marzo del 2025, ya no hay vuelos a la venta. Para la plataforma Vuela más Alto este hecho es relevante. «Los convenios expiran en ese mes, cuando cambia la temporada, si no hay prórroga», alerta Alberto Maroto, portavoz del colectivo.

El retroceso en la cifra de pasajeros que encadena Alvedro desde hace medio año (en agosto registró 102.880 viajeros frente a los 109.967 del mismo mes del 2023, más de un 6 % menos) y al que se suma el cambio de director de la terminal anunciado el martes (Joan Ibáñez sustituirá a Jesús Campo en noviembre) han hecho saltar las alarmas.

«En el pasado ya advertimos de convenios que iban a expirar y de rutas que estaban en peligro. Fue el caso de la conexión con París y de la de Bilbao, que se dejó escapar», expone Maroto en relación al vuelo que operaba Volotea, compañía que conecta hoy Alvedro con Málaga, Valencia y Menorca. Para este último destino sí hay pasajes disponibles en su web más allá de abril.

Maroto teme que la caída «acuciada» empeore y recuerda que se ha reducido la conexión con Barcelona. «Pasamos de tres vuelos diarios llenos, a dos».

Desde el Ayuntamiento niegan que la conectividad con Valencia, Málaga y Londres (Gatwick) esté en peligro. «Los convenios están en vigor y no nos consta ningún problema por parte de las compañías. Están vigentes, como mínimo, hasta abril del 2026», aclaran desde el gobierno local. Sobre las prórrogas, insisten: «Está previsto prorrogar los convenios, según establece el contrato, hasta abril del 2026».

Por su parte, desde Vueling explican el motivo por el que no se pueden adquirir vuelos a Londres a partir de marzo. «Como somos una compañía de bajo coste, trabajamos más a corto plazo. En marzo, y hasta septiembre, comienza la nueva temporada de verano del 2025, y es otra programación», dice la aerolínea.

# Lejos del 2014

En el 2014 en Alvedro llegaron a coincidir cuatro vuelos internacionales: Heathrow (Londres), París, Ámsterdam y Lisboa. En estos diez años la foto fija es distinta. Desde entonces, A Coruña ha dicho adiós a ocho conexiones regulares claves. Además de las citadas Bilbao y París, en junio del 2022 dejaron de volar aviones a Sevilla; en enero de ese año, a Palma de Mallorca y



La terminal conecta con nueve destinos, tres internacionales. P. R.

Tenerife; en el verano del 2019, a Lisboa y, en el 2014, a Ámsterdam. «Pero sin duda el destino estrella, el más destacado, era el de Heathrow, el aeropuerto más importante de Londres. Conectaba A Coruña con el mundo [desde el 2001]. Teníamos un vuelo diario, ahora hay cuatro a la semana con Gatwick, una terminal secundaria», indica Maroto,

Los buenos resultados de Aena en España, con un crecimiento del 11,4 % hasta junio, no se perciben aquí. «Estas cifras se explican por el repunte de los viajeros internacionales, donde A Coruña nunca destacó», valora Óscar Regal, de Viajes Embajador.

La capacidad para captar destinos claves en Europa que sirvan de puente a otros puntos del planeta como Asia, depende en buena medida de los concursos que convoca el Ayuntamiento. De ahí que Vuela más Alto lo impele a aumentar los esfuerzos.

Desde el Partido Popular adelantan que preguntarán en el próximo pleno sobre la situación del aeródromo. «No hay una estrategia pensada ni consensua-

### LAS CONEXIONES

| Destinos        | Compañía        |
|-----------------|-----------------|
| Madrid          | Air Nostrum     |
| Madrid          | Air Europa      |
| Madrid          | lberia          |
| Gran Canaria    | Binter Canarias |
| Milán           | Easy Jet        |
| Ginebra         | Easy Jet        |
| Málaga          | Volotea         |
| Menorca         | Volotea         |
| Valencia        | Volotea         |
| Barcelona       | Vueling         |
| Londres-Gatwick | Vueling         |

| RUTAS PERDIDAS              |             |
|-----------------------------|-------------|
| Destinos                    | Compañía    |
| Bilbao (enero 2024)         | Volotea     |
| París (marzo 2023)          | Vueling     |
| Sevilla (junio 2022)        | Vueling     |
| Palma Mallorca (enero 2022  | ) Vueling   |
| Tenerife Norte (enero 2022) | Vueling     |
| Londres-Heathrow (verano 20 | 20) Vueling |
| Lisboa (verano 2019)        | TAP         |
|                             |             |

Vueling

da con el sector, ni un plan para recuperar destinos y frecuencias, y seguimos sin gerente del Consorcio de Turismo», sostienen.

Ámsterdam (verano 2014)

Señal para indicar que la entrada a la vía está prohibida. F. M.

# Cortan el acceso a la avenida de A Sardiñeira durante tres días

A CORUÑA / LA VOZ

Los trabajos previos vinculados a las obras de la intermodal y la reurbanización del entorno han obligado a cortar desde ayer y hasta mañana la entrada a la avenida de A Sardiñeira.

Los vehículos no podrán incorporarse a la vía, tanto si circulan en sentido salida de la ciudad como entrada. Los trabajos se centran, por el momento, en acometer las conexiones subterráneas.

# El TSXG condena al Concello a pagarle a la empresa de residuales de Culleredo por el servicio

A CORUÑA / LA VOZ

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) declaró el derecho de la concesionaria de la gestión de saneamiento de las aguas residuales del Ayuntamiento de Culleredo -Gestión y Técnicas del Agua S.A.— a percibir el importe de las tarifas por los servicios realmente prestados en favor de los usuarios de las urbanizaciones de Valaire y O Carón, situadas en el término municipal de A Coruña. De esta forma, estima en parte el recurso presentado por la empresa contra la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de A Coruña, que desestimó su solicitud respecto al abono de las facturas, y condena al gobierno local coruñés a abonarle el importe de las tarifas que correspondan por los servicios prestados y computados entre el 2017 y el 2022.

La sentencia explica también que la estimación del recurso (y de la demanda) tiene que ser parcial «para declarar el derecho de la concesionaria a que esa entidad local le abone los importes tarifados que procedan por los servicios realmente prestados y medidos, incluidos los del primer trimestre del 2017, ya que no prescribieron». El fallo no es firme, pues contra él cabe presentar recurso de casación ante el Tribunal Supremo.



# Lo que está en juego en As Xubias

El Concello plantea reducir a 241 las 633 viviendas que permite construir el plan general en vigor. Ginkgo Advisor podría edificar un máximo de 106

A CORUÑA / LA VOZ

El convenio con el fondo de inversión Ginkgo Advisor para el desarrollo urbanístico de una parte de As Xubias ha puesto de actualidad este tradicional barrio coruñés. Estas son algunas claves del planteamiento previsto en una zona de la ciudad que es parte de la fachada marítima.

# ¿Qué permite hacer el actual planeamiento, aprobado en el 2013?

El PXOM hoy en vigor, aprobado en el 2013 por el gobierno del PP, permite construir en el ámbito 633 viviendas. Los bloques llegan hasta siete pisos frente al materno. La edificabilidad que recoge el plan es de 0,72 metros cuadrados y la superficie que permite edificar suma 92.563 metros. También posibilita construir entre Oza y A Pasaxe 633 viviendas.

# ¿Qué hizo el actual gobierno local en estos años?

El gobierno dice que inició los trámites para reducir la edificabilidad y concentrarla en el entorno del actual núcleo, dejando el resto de espacios casi como espacios naturales. Para evitar que los propietarios iniciasen la construcción con el plan vigente suspendió las licencias por un año y aprobó en junta de gobierno una propuesta inicial de modificación del PXOM que dejaba en 241 el total de viviendas; es decir, 32.000 metros cuadrados frente a los más de 92.000 del 2013, y una edificabilidad del 0,27 metros cuadrados frente al 0,72 vigente. La modificación del plan, dice el Concello, sigue su curso y pasó ya por diversos trámites, estando pendiente de culminarse el procedimiento para llevarla a aprobación inicial a pleno.

# ¿Cómo se reparte la edificabilidad que está vigente?

Se concentra en seis polígonos, denominados RB (Ría do Burgo) y numerados del 1 al 6. Los tres primeros están en el entorno del núcleo de As Xubias y contemplan 141 viviendas. El RB4, entre el materno y A Pasaxe, permite 342; el RB5, 22, y el RB6, conocido como la depuradora de mariscos porque allí había una, 91. Ese fue el número de viviendas aprobado en el PXOM del 2013 por mayoría absoluta popular.

# ¿Qué edificabilidad propone ahora el ejecutivo?

En los polígonos RB1 a RB3, el gobierno local propone reducir las viviendas de 141 a 106. En los polígonos RB5 y RB6, donde suman 106, la propuesta es limitarlas a 12. Finalmente, en el RB4 el planeamiento vigente prevé 342 viviendas y la propuesta del gobierno de Inés Rey es dejarlo en 84: en total, 241.

# ¿Todo ese terreno es propiedad del grupo Ginkgo?

No, el suelo tiene distintos propietarios. Ginkgo, con quien firmó un convenio el Ayuntamiento, es propietario mayoritario de los polígonos RB2 a RB3. El polígono RB1 es de titularidad municipal y forma parte del convenio. Fue donde se demolió el esqueleto que llevaba allí desde los años setenta. El resto de los polígonos están en manos de distintas promotoras locales.

# ¿Qué es Ginkgo Advisor?

Es un fondo multinacional dedicado a la recuperación y puesta en valor de suelos industriales y degradados. Tiene proyectos en marcha en Florencia, Saint-Denis, Ámsterdam, Marsella, Oporto, Oviedo y Gijón, entre otros lugares. En A Coruña cuenta con el arquitecto David Chipperfield, además de un equipo de arquitectos locales para trabajar en el desarrollo de sus parcelas.

# ¿Qué supone el convenio?

Es un primer paso para desarrollar el planeamiento específico de esos polígonos y supone para el Ayuntamiento adquirir bienes y servicios que no son de cesión obligatoria. Así, la empresa cedería el pazo Guyatt, previa obtención por los mecanismos legales correspondientes (en el plan general no se contempla su obtención, solo los jardines). Construiría ascensores para unir Oza y As Xubias y crearía zonas deportivas públicas en los antiguos astilleros.

# ¿Qué pide el BNG?

Los nacionalistas exigen que antes de nada se apruebe en el pleno municipal la modificación del plan general propuesta por el ejecutivo local para que se plasme esa reducción de la edificabilidad propuesta.

# ¿Qué sostiene el PP?

El PP dice que las viviendas que propone el gobierno local (241) son excesivas.

# ¿Qué plantea el gobierno de Inés Rey?

Seguir adelante con la modi-

ficación del PXOM abriendo -sostiene- un diálogo con todos los grupos y vecinos para informar de todos los detalles. Diálogo abierto también a la negociación del propio convenio con Ginkgo Advisor, que se encuentra todavía en fase inicial. En paralelo, impulsar un plan especial para las zonas RB1 a RB3, plan que tendrá encaje en el planeamiento y aportará una ordenación ya en detalle de ese suelo. Eso permitirá acortar plazos -añade- en la obtención de importantes dotaciones públicas para el disfrute de la ciudadanía. Entre otros, la ejecución de una senda peatonal (paseo marítimo) en el frente de Astilleros Valiña y la mejora de su accesibilidad mediante rampas mecánicas o ascensores, así como la obtención de zonas verdes, viales y aparcamiento en As Xubias de Abaixo.

# ¿Qué puede pasar si no prospera?

Si, finalmente, el convenio no se desarrollase, el Avuntamiento perdería los bienes y servicios que la empresa se comprometió a obtener y a ceder, como el edificio del pazo, las escaleras mecánicas o las instalaciones deportivas. Además, si no hubiese acuerdo sobre el planeamiento, los actuales propietarios del resto del ámbito podrían presentar los instrumentos de desarrollo urbanísticos para poner en marcha la construcción de las más de 600 viviendas que contempla el actual plan. El consistorio suspendió las licencias durante un año, pero la ley impide que pueda volver a hacerlo por el mismo motivo durante los siguientes cuatro, lo que dificultaría reducir la edificabilidad según lo que el ejecutivo tenía previsto.

# La lucha contra el picudo rojo cuesta 100.000 euros cada año a los coruñeses

A. MAHÍA A CORUÑA / LA VOZ

La lucha contra el picudo rojo no da respiro. Pero lo hecho hasta ahora ha evitado decenas de talas. No es que el «bicho» esté controlado, pero ya no invade tanto porque los tratamientos están dando resultado. Esa guerra contra el insecto que mata a las palmeras cuesta a los coruñeses 100.000 euros al año y se detectó por primera vez en la ciudad en el 2017. Desde entonces se han perdido en torno al 10 % de las palmeras municipales. Quedan unas 850.

Cuando termine el 2024 se prevé que se habrán talado un total de 43 palmeras afectadas por el picudo. 12 de ellas, en la zona de la Ciudad Vieja y 31 en el resto de la urbe. Se salva el área que incluye Pescadería y Ensanche. Por tanto, la mejor noticia es que en los jardines de Méndez Núñez no se perderá ninguna. En ese palmeral histórico hay 70 ejemplares y hasta el momento todas han sobrevivido. Ninguna habrá que cortar. Por ahora.

En todos los palmerales, y sobre todo en los históricos, se realizan todo tipo de tratamientos preventivos y también de recuperación cuando se detectan estos insectos.

# **Tratamientos**

Los operarios municipales acometieron este año tratamientos experimentales con pinchazos de acetamiprid.
Lo inoculan en la base de los ejemplares, y tras quince días, se repite ese mismo insecticida, pero en forma de ducha no presurizada en el cogollo de la planta. El tratamiento se repite de nuevo pasados dos meses.

Se trata de una plaga que viene del sur, afecta a toda Europa y resulta actualmente muy dificil de erradicar porque evitar el contagio es muy complicado. Por este motivo se pide siempre a los particulares que tienen palmeras infectadas que las talen porque es obligatorio. No todo el mundo responde, lamentan desde el Ayuntamiento.

Lo importante es que los tratamientos están funcionando. Es de destacar que ahí se emplean sobre todo métodos preventivos y revisiones periódicas. Eso ha permitido detectar que, cuando aparecen larvas de ese insecto en las palmeras, el 90 % de ellas están muertas. Para acabar con el resto se aplican nuevamente tratamientos y, si es necesario, se retiran a mano.

## **AGENDA PARA HOY**

#### SALA MARDI GRAS

#### Rock Jam

De 21.00 a 23.00 horas #4 eurose La Mardi Gras organiza, en conmemoración de su vigesimoquinto aniversario, un encuentro en el que se subirán al escenario varios artistas. La entrada tendrá descuento (3 euros) para los socios de la sala.

#### LIBRERÍA MOITO CONTO

### Presentación de Juan Tallón

19.00 horas · Gratis hasta completar aforo® El autor Juan Ta-Ilón presenta su nuevo libro, El mejor del mundo, en la librería Moito Conto. Participará también en el acto la escritora Dores Tembrás.

#### GALERÍA VILASECO

#### Eduardo Martín del Pozo

A partir de las 11.00 . Abre la exposición Las flores más raras, del pintor Eduardo Martín del Pozo, en la galería Vilaseco.

#### **GALERÍA NORDÉS**

#### **Anxel Huete**

19.30 . Entrada libre . El artista Ánxel Huete inaugura en la galería Nordés su exposición A pintura que mira.

#### **CÍRCULO DE ARTESANOS**

### More de la Cal

19.00 • La pintora More de la Cal ha donado 14 de sus trabajos para la exposición que organiza la Liga Reumatolóxica Galega en el Círculo de Artesanos.

# FILMOTECA DE GALICIA

# Proyecciones

18.00 y 20.30 . Entrada libre · La Filmoteca de Galicia ofrece dos películas este jueves. A las 18.00, la iraní Los osos no existen, de Jafar Panahi. A las 20.30, la japonesa He nacido, pero..., del maestro Yasujiro Ozu.

# ALEXANDRE BÓVEDA

# Belén Teiga y Manuel Rivas

19.30 · Gratis · La Asociación Cultural Alexandre Bóveda v la Fundación Luzes organizan la charla «É Galiza un refuxio climático?», con la presencia de la periodista Belén Teiga y el escritor Manuel Rivas.

# FÓRUM METROPOLITANO

# Ciclo de cine

19.00 \* Entrada libre \* El Fórum Metropolitano continúa con el sexto Ciclo de Cinema Os ollos abertos, organizado por la Fundación A.I.R.E. Esta tarde se proyectará la película de Ken Loach El viejo roble.

# NOITES DA CIDADE VELLA

# Concierto 1700

20.00 \* Entrada libre \* La iglesia de las Capuchinas acogerá, dentro de las Noites da Cidade Vella, un concierto que va más allá de la música clásica. Actuará la agrupación 1700, que recupera el patrimonio musical hispano de los siglos XVII y XVIII.

### **HEMEROTECA**

# La polémica boda de Giménez Arnau

El periodista se casó en 1977 con Mar Martínez-Bordiú en el pazo de Meirás

Y. GANTES

A CORUÑA / LA VOZ

El tertuliano y periodista Jimmy Giménez-Arnau falleció el pasado martes a los 81 años. En la actualidad estaba casado con Sandra Salgado, 35 años menor que él. Tenía una hija, Leticia, fruto de su anterior matrimonio con Mar Martínez-Bordiú y Franco, una de las nietas de Francisco Franco. Esta boda casi real se celebró un 3 de agosto de 1977 en el pazo de Meirás, un evento que causó gran expectación en la España de la Transición y que tuvo segunda parte: la hija del matrimonio repitió boda en la misma ubicación 30 años más tarde, en el 2008, esta vez sin Jimmy, que dejó de tener relación con Leticia cuando esta cumplió 12 años.

La primera boda de Giménez-Arnau propició su entrada en sociedad y su ascenso como personalidad pública en España. Vendieron la exclusiva del enlace por un millón de pesetas a la revista Hola. Los padrinos de la cita fueron la madre de la novia, Carmen Franco Polo, duquesa de Franco y marquesa de Villaverde, y José Antonio Giménez Arnau, director de la Escuela Diplomática. Años más tarde, el propio novio relató escenas de aquella boda, como la que revelaba cómo sus amigos estuvieron fumando porros en la biblioteca de Emilia Pardo Bazán, donde se

celebraban consejos de ministros durante la dictadura. De aquel matrimonio escribió una obra autobiográfica titulada Yo. Jimmy. Mi vida entre los Franco. La crónica de La Voz de ese día se centró en el carácter enxebre

del menú y el gran interés de los periodistas madrileños que, por conseguir

instantáneas del interior, «intentaron salvar el estricto control de vigilancia haciéndose pasar por invitados, pero fueron descubiertos y expulsados», dice la pieza informativa. A pesar de esta expectación, también entre los veraneantes y vecinos de Sada,

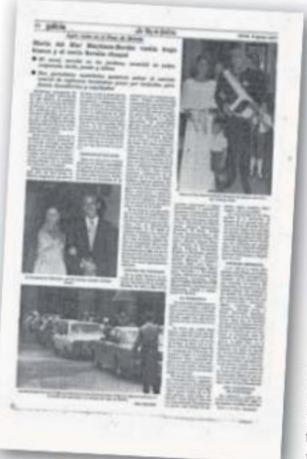

Boda casi real. Este enlace entre el periodista y una de las nietas de Franco causó gran expectación en la España de la Transición. En el 2008, la hija del matrimonio, Leticia Giménez-Arnau, se casó también en el pazo de Meirás.

se celebró con bastante discreción. Solo fueron 160 personas las invitadas. Por comparar, en la boda de los marqueses de Villaverde, en el palacio de El Pardo, en 1950, fueron algo más de mil los asistentes. Además, no tuvieron tarta

el enlace

nupcial, tomaron helado. El resto de la propuesta culinaria se basó en el recetario gallego. Fue a la salida de la misa, cerca de la una de la tarde.

cuando se comenzó a servir el aperitivo a base de pulpo a la gallega, empanada de vieiras, xoubas y lomo; tortilla española y pimientos de Padrón. Mientras, el menú constaba de caldo gallego, salpicón de langosta, reo, lubina, rodaballo, lacón y pier-

nas de ternera. Sobre este enlace, Jimmy guardó un capítulo especial en su biografía. Entre otras lindezas, escribió que a su padre, el embajador, le obligaron a vestir el traje oscuro de invierno de la carrera diplomática, para que no se confundiese con los camareros si usaba el blanco de verano. Añade que, en el momento en que dijo el cura «yo os declaro marido y mujer», el tío del novio, José Vicente Puente, se volvió hacia Manuel Fraga y le dijo en voz audible: «¡Ya la hemos jodido! iNo hay nada que hacer!». Fraga soltó una gran carcajada que dio colorido a la seriedad de la ceremonia.

También recordaba Jimmy el consejo de Carmen a él y a Merry: «Ahora que sois marido y mujer tenéis que comer más, porque necesitáis estar muy fuertes para lo que os espera». El marqués de Villaverde, más pesimista, les dijo: «iA ver cuánto dura estol». Más lindezas que contó en el libro fue el dinero que percibieron de los invitados. Merry recibió 285.000 pesetas y el novio, 845.000.

Las celebraciones nupciales regresaron a Meirás el viernes 8 de agosto del año 2008. Trescientos invitados asistieron al enlace matrimonial de Leticia Giménez-Arnau Martínez-Bordiú. Extramuros del recinto, un nutrido grupo se manifestaba pidiendo la devolución del pazo.

# «Todos somos novelas más o menos interesantes»

# C. PORTOLÉS A CORUÑA / LA VOZ

A veces sucede que uno acaba en sitios inesperados. Jacinto Ruiz, que durante décadas fue un destacado periodista de La Voz de Galicia y ahora vive entregado a la producción novelística, confiesa que no siempre tuvo la pulsión de contar historias con la palabra. «De joven no quería ser escritor, sino pintor», admite. Hasta la Ingeniería de Telecomunicaciones se le pasó por la mente.

Pero al final lo reclamaron la tinta de los libros y el ajetreo excitante de las redacciones. Y en esto empeña y empeñó su vida entera. El último fruto de esta pasión literaria ha sido una obra de ambientación histórica llamada Cicatrices en la selva, que ya fue presentada el pasado febrero en el Fórum Metropolitano.

En la tarde de ayer, no obstante, el autor habló de su libro en un entorno que viene más al caso. En el Colegio Oficial de Médicos de A Coruña y acompañado por Luciano Vidán, presidente del Colegio, y María Jesús Sobrido, miembro del comité de Deontología. Y es que Cicatrices en la selva reconstruye la vida de un ilustre médico gallego, Pablo Fernández Cartagena, que en la década de 1960 fue responsable de la erradicación de la viruela en la República Democrática del Congo, que acababa de arrancarle su independencia a la despiadada corona belga -«Leopoldo II deja pequeños a casi todos los tiranos europeos», recuerda Ruiz-.

El relato de las aventuras reales -con licencias - de Fernández Cartagena es sobrecogedor porque habla de la renuncia como instrumento moral. De la entrega absoluta a los ideales. «Él fue alguien que decidió abandonar el



Jacinto Ruiz junto a Luciano Vidán y M.ª Jesús Sobrido. MARCOS MÍGUEZ

confort de España y, bajo la bandera de la OMS, irse a una África donde se encontró con gravísimas hambrunas y enfermedades», abunda. Se cruzan en aquel Congo convulso, con la Guerra Fría como telón de fondo, rostros inmortales como los de Patrice Lumumba o Che Guevara.

El trabajo de documentación fue exhaustivo y nada fácil. Según cuenta Ruiz, apenas hay documentos de aquel período histórico en España. Casi toda la información y los archivos se los mandaron desde Bélgica. Para la parte humana, habló mucho, mu-

cho con el propio Fernández Cartagena y con su familia, que rememoraron exhaustivamente este episodio de sus vidas. A esto se le sumó el ingenio propio del autor, pues Cicatrices en la selva es, al fin y al cabo, una pieza de ficción con trasfondo verídico.

Ruiz se muestra ahora, en la madurez de su trayectoria, abiertamente abrazado a la manufactura de sus mundos imaginados. Ve historias por todas partes. «Todos somos novelas más o menos interesantes. Falta alguien con tiempo y ganas de contar la historia», concluye.

# «Somos el ejemplo de que podemos transformar y que todo quede aquí»

Doce empresas explicaron en Palexco ideas de éxito ante el reto climático

A CORUÑA / LA VOZ

Esto no va de ecologismo, va de competitividad. No hubo idea más repetida en el foro técnico de la Alianza Galega polo Clima que reunió ayer en A Coruña a empresarios, profesionales y políticos. Doce compañías de dimensiones distintas - Navantia, Ence, Coca-Cola, Vegalsa-Eroski, Anfaco y Sogama, entre otras-acudieron a la llamada de la Xunta para explicarse a sí mismas «casos de éxito ante os novos retos climáticos», asunto tópico e imperativo al que no acaban de salirle las cuentas.

«El retorno económico no llega. Tenemos que esforzarnos para que lo que podemos hacer para frenar nuestro impacto ambiental, porque el mercado y el planeta lo demandan, por lo menos no nos cueste dinero», afirma Esteban Raposo, director general de Toldos Gómez, cuarta generación de un negocio que fundó su bisabuelo albardeiro a principios del siglo XX, dedicado a la fabricación de aperos, y en los años setenta, «cuando aparece el tractor, el coche y ya no hay un caballo en cada casa, como sabíamos coser, diversificado con toldos», explica.

Su caso de éxito —«ojalá que lo sea, es muy reciente», advierte- estriba en la gestión de los residuos, «No nos vamos a hacer ricos ni vamos a facturar mucho más, pero si conseguimos reducir los restos que generamos y no gastar más, o gastar lo mismo —admite—, ya lo considero un éxito». De todos los toldos de camiones, fachadas, naves, barcos,



Sabela Oca, portavoz de Cooperativas Lácteas Unidas. ÁNGEL MANSO



Esteban Raposo, director general de Toldos Gómez. Á. M.

industriales y domésticos, que fabrican e instalan -son la única empresa gallega que lo hace-, cada año desperdician (y pagan por su gestión) diez toneladas de lona y telas. «Creamos una marca, Moheva, y una web en la que vendemos bolsos, carteras, neceseres, casitas para pájaros y todo lo que se nos ocurra con los restos», detalla Raposo, que defiende que «la responsabilidad social, y el medio ambiente es una parte, está en nuestro ADN». No solo porque desde el 2008 cuentan con certificación EMAS. «En un pueblo pequeño no te queda más remedio que ser responsable porque estás en el punto de mira de los vecinos y muy imbricado en la sociedad. Es normal que cualquier vecino venga a decirte que no se puede tirar nada al río o por qué hiciste tal o cual cosa. Mi abuelo y mi bisabuelo ya tenían esa presión de tener en cuenta lo que la sociedad pensaba y quería. ¿Y lo llamaban grupo de interés? No, pero está claro que no hacían nada que disgustara a los vecinos», explica.

También en el foro coruñés, Sabela Oca, portavoz de Cooperativas Lácteas Unidas (CLUN), remarca «el modelo de sostenibilidad» que atesoran los negocios anclados en el territorio y, en su caso, la organización que ha sacado adelante, 50 años después de las primeras sociedades, la versión más moderna del cooperativismo gallego y la continuidad de su filosofía. «La gestión del territorio, del entorno y de las empresas por parte del sector ganadero es envidiable. Los gallegos podemos estar muy orgullosos», elogia la especialista, que gestiona un proyecto crucial, Unicla. Cinco leches 100 % gallegas y la mejor mantequilla del mercado, según la OCU.

«Nuestra niña bonita, donde enfocamos todo el conocimiento y el I+D. Detrás de esa leche hay una ración que desarrollamos y que simula el pasto de primavera, porque sabemos que da la mejor versión nutricional de la leche, es más digerible para la vaca y reduce la huella de carbono. Granjas certificadas en bienestar animal y que van muy por delante de las normativas más exigentes y avanzadas. Somos el ejemplo de que podemos transformar aquí y que todo quede aquí», resume Sabela Oca.

# La Xunta insta al Ayuntamiento a instalar el quinto contenedor y «cumplir la ley»

A CORUÑA / LA VOZ

La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, participó ayer el primer Foro técnico de la Alianza gallega por el clima, desde donde instó al Ayuntamiento coruñés a «cumplir la ley» en relación a la planta de tratamiento de residuos de Nostián. Además, insistió en que el gobierno local tiene que instalar el quinto contenedor.

Vázquez también habló sobre el modelo que actualmente utiliza la planta coruñesa, el modelo húmedo-seco, sobre el que dijo, «existe una notificación ministerial que le dice que ya no tiene cabida en Europa». «Todas las plantas ya cambiaron su método», indicó la conselleira, que también señaló que «A Coruña tenía que tener el quinto contenedor desde el 1 de enero». «Hicimos una planificación que no se está cumpliendo», denunció la titular de Medio Ambiente de la Xunta. «A Coruña y el Consorcio As Mariñas no son ajenos al cumplimiento de la ley, hay que instalar el quinto contenedor sí o sí y hacer la separación en origen»», añadió Vázquez, que también avisó de que esta situación puede poner en riesgo la concesión de subvenciones. «Corren el riesgo de no tener ayudas de carácter medioambiental», apuntó la conselleira.

Vázquez también avanzó que volverá a reunirse con el gobierno local. «Nos volveremos a sentar de nuevo», dijo.



# Eliminan una casa en Bastiagueiro que estaba fuera de ordenación

El Concello había ganado el caso en los tribunales hace 9 años al dueño de esta vivienda, quien la vendió en el 2022

T. SILVA

OLEIROS / LA VOZ

Sobre este conjunto de módulos de vivienda pesaba una orden de derribo desde hace casi un decenio. El nombre de la calle, rúa Ocaso, no vaticinaba un final feliz para este inmueble ubicado muy cerca de la rotonda del Che. El Ayuntamiento pleiteó con el dueño durante años hasta que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ratificó el fallo que ya había emitido un juzgado de primera instancia que daba la razón a la Administración local. Esta denunció por estar fuera de ordenación, ya que parte de la parcela de casi mil metros cuadrados era suelo rústico. Los

magistrados destacaron entonces (2015) que el edificio no tenía acceso directo a la vía pública, ni tampoco a los servicios básicos. Las estructuras construidas ocupan una superficie total de 255 metros cuadrados y el año de construcción, según el catastro, se remonta a 1997.

Ayer se ejecutó la sentencia. Los módulos acristalados fueron desmontados por un equipo de operarios. Desde hace cuatro años, el Ayuntamiento de Oleiros elaboró un expediente de reposición. «Houbo multas coercitivas, moitos trámites, o anterior dono dilatou moito os prazos, houbo sentenzas polo medio, así se explica que se tardaran tantos anos», explica María José Vare-



El desmontaje de la finca se realizó ayer desde primera hora de la mañana. ÁNGEL MANSO

la, concejala de Interior, Economía y Hacienda, Urbanismo y Sanidad y Consumo del Concello de Oleiros.

Ella habla del «anterior dono» porque esta finca y todo su contenido se vendió en el 2022. «Non levaron sorpresa, sabían o que mercaban porque se informaron no Concello, e os novos propietarios actuaron coa intención de poñer todo en orde», señala Varela. Pero fueron los actuales dueños los que también se encontraron con una sanción de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística en julio de este año.

# Otro caso ganado este año

No son pocos los pleitos que el Concello de Oleiros ha iniciado contra presuntas irregularidades urbanísticas. Este mismo verano, el TSXG le dio la razón en el caso de una finca con piscina, barbacoa y un desmonte que se habían realizado sin autorización. donde el Ayuntamiento pidió el derribo de estas tres partes, pero no de la vivienda. El alto tribunal desestimó el recurso de los propietarios al entender que «ha de seguir operando el principio legal que establece la ejecución de las resoluciones administrativas firmes que además inciden en el interés general en el cumplimiento de la normativa urbanística, puesto de manifiesto por el Ayuntamiento de Oleiros en su oposición al recurso».

# Nuevas sentencias de Costa Miño elevan la deuda del Concello en un millón

MIÑO / LA VOZ

El Concello de Miño celebrará hoy un pleno extraordinario y urgente para tramitar la solicitud de un préstamo de un millón de euros al Ministerio de Hacienda. El gobierno local toma esta decisión tras recibir las sentencias del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de A Coruña en las que se obliga al Concello a pagar el justiprecio expropietario (que asciende a 552.895,08 euros y otros 430.000 en intereses) a varios afectados por el proceso de expropiación forzo-

sa de Costa Miño, tramitado en su momento por el Ayuntamiento en beneficio de la entidad Fadesa Inmobiliaria.

# «Escándalo urbanístico»

«En resumen, el escándalo urbanístico de Costa Miño vuelve a lastrar, una vez más, a la tesorería municipal, devolviéndola a un estado delicado del que, poco a poco, el gobierno local miñense está consiguiendo sacar al Concello gracias a su sensata gestión de los fondos públicos», apuntan fuentes municipales. El regidor de Miño, Manuel Vázquez Faraldo, agradece al Ministerio de Hacienda «que dé salida a esta situación tan grave ofreciendo la alternativa de financiación con este tipo de préstamos, no teniendo que acudir a una entidad financiera en la que las condiciones serían menos ventajosas».

El Ayuntamiento de Miño tiene una deuda con el Estado algo superior a 19 millones de euros, después de que este adelantara el pago a los expropiados por Fadesa.

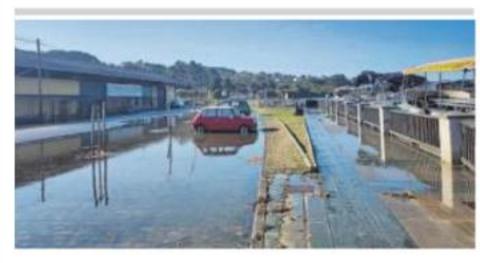

BETANZOS

# El Mandeo se desbordó sin dramas

La pleamar de ayer provocó pequeños desbordamientos en Betanzos, como en el paseo de la Tolerancia, en dos bloques de viviendas del Malecón (donde se recomendaba no aparcar) y, sobre todo, en el paseo del puerto, la zona que acumuló más agua. FOTO N. PÉREZ

# CURTIS

### 5,5 millones para los Centros de Información á Muller de Galicia

La conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, destacó ayer la inversión de 5,5 millones de euros en el mantenimiento de los centros de información á muller (CIM), «o que pon de manifesto o sólido compromiso da Xunta en loitar contra a violencia de xénero en Galicia, unha comunidade de referencia neste ámbito», dijo durante su visita al CIM de Curtis, acompañada por la delegada Belén do Campo.

BETANZOS

### Arde parte de un camión cuando circulaba por la A-6 en sentido Lugo

Un incendio en la parte trasera de un camión en la A-6, a su paso por Betanzos, se saldó sin heridos. El suceso se produjo ayer sobre las 13.15 horas a la altura de la salida 567, en sentido Lugo, cuando empezaron a salir llamas de las ruedas del eje trasero del remolque. Un particular dio la voz de alarma y detalló que en el arcén había un camión parado que empezaba a arder. Acudieron los bomberos de Betanzos y Protección Civil.



María Gómez Domínguez.

DIPUTACIÓN

## Curso sobre márketing en el pazo de Arenaza a cargo de María Gómez

El pazo de Arenaza, en Oleiros, acogió el curso Las bases de tu plan de márketing como parte de la programación de la Rede Coworking Fest, en la que habrá eventos a lo largo de esta semana en todos los espacios de la Rede Provincial de Espazos de Traballo de la Diputación de A Coruña. María Gómez Domínguez guio a los asistentes a través de un proceso detallado, abordando los pasos clave para la creación de un plan de márketing. SADA

### Una incidencia con las líneas de telefonía móvil aísla el municipio

Numerosos vecinos de Sada llevan sufriendo fallos con la línea de telefonía móvil y la red desde el mediodía de ayer. Fuentes municipales también confirmaron esta incidencia, sobre todo con la compañía MásOrange. «Entendemos que se trata de un fallo con el repetidor que hay en el municipio. Las incidencias se producen en su mayoría en los móviles. Se entrecortan las llamadas», añadieron. Al cierre de la edición seguían los fallos.

# A CORUÑA CADA HORA





**EL SOL** 

# TEMPERATURAS DE HOV

| Ciudad      | rmáx  | min | Cludad              | mb  | cmi |
|-------------|-------|-----|---------------------|-----|-----|
| Alicante    | 25    | 20  | Salamanca           | 23  | 13  |
| Almeria     | 27    | 22  | San Sebastiár       | 125 | 14  |
| Barcelona   | 23    | 15  | S. C. Tenerife      | 24  | 20  |
| Bilbao      | 27    | 12  | Santander           | 22  | 12  |
| Burgos      | 24    | 9   | Sevilla             | 29  | 19  |
| Cádiz       | 23    | 20  | Toledo              | 23  | .15 |
| Castellón   | 22    | 17  | Valencia            | 22  | 18  |
| Ceuta       | 23    | 20  | Valladolid          | 26  | 12  |
| Córdoba     | 31    | 19  | Zamora              | 26  | 11  |
| Gerona      | 25    | 13  | Zaragoza            | 26  | 15  |
| Granada     | 26    | 15  | Ámsterdam           | 23  | 14  |
| Ibiza       | 25    | 22  | Berlin              | 24  | 14  |
| Las Palmas  | 25    | 20  | Lisboa              | 24  | 17  |
| León        | 26    | 9   | Londres             | 25  | 14  |
| Logroño     | 25    | 13  | Moscú               | 21  | 11  |
| Madrid      | 25    | 14  | Paris               | 24  | 14  |
| Málaga      | 27    | 20  | Roma                | 21  | 16  |
| Marbella    | 25    | 21  | <b>Buenos Aires</b> | 24  | 13  |
| Murcia      | 27    | 19  | La Habana           | 31  | 23  |
| Oviedo      | 23    | 12  | Miami               | 31  | 22  |
| Palma Mallo | rca27 | 16  | Nueva York          | 28  | 17  |
| Pampiona    | 22    | 12  | Tokio               | 33  | 24  |

10" 12"



#### MAREAS A CORUÑA VILAGARCIA 05,40h (+4,1) 05.23h (+4,0) 11.42h (+0,2) 11.26h (+0,2) 17.59h (+4,4) 17.42h (+4,2) h(+) 23.52h (+0,1) RIBADEO VIGO 05.44h (+4,3) 05.18h (+3.9) 11.45h (+0,2) 11.21h (+0,3) 18.05h (+4,6) 17.36h (+4,2) Α. 23.47h (+0,2) h (+)

#### **EL MAR ATLANTICO NORTE**

Gran Sol: en el norte: marejada. En el sur: marejada o fuerte marejada. Pazenn: fuerte marejada. Iroise: marejada, fuerte marejada en el norte. Yeu: marejada a fuerte marejada. Rochebonne: marejada, a fuerte marejada. Altair: marejadilla a marejada y fuerte marejada. Charcot: en el oeste: marejada o fuerte marejada. En el este: fuerte marejada o gruesa, marejada en el sur. Fisterra: en el sur: mareiadilla o mareiada. En el resto: fuerte mareiada o gruesa. disminuvendo a marejada o fuerte marejada. Cantábrico: en el peste: fuerte mareiada a marejada. En el este: marejadilla o marejada. Azores: marejadilla. Josephine: marejada. Oporto: marejadilla o marejada. San Vicente: marejadilla o marejada. Cádiz: marejadilla o marejada. Estrecho: marejadilla o marejada.

#### **GALICIA MAÑANA**



Fuentes: MeteoGalicia, Xunta de Galicia (datos de Galicia), Agencia Estatal de Meteorología (isobaras y mar) y Meteored (predicciones de España, Europa y el mundo). J. A. Bustabad (datos astronómicos)

# **PREDICCIÓN**

# lluvia vuelve el fin de seman

# **MARTA OTERO**

REDACCIÓN / LA VOZ

Tras una semana de tiempo veraniego, con sol y temperaturas altas durante el día, Galicia irá perdiendo progresivamente la influencia anticiclónica, y la inestabilidad atmosférica irá aumentando en los próximos días. Los primeros cambios se notarán ya hoy, una jornada en la que se esperan cielos con intervalos nubosos, con nubes de evolución que pueden dar lugar a chubascos tormentosos, más probables en el interior, aunque también podrían formarse tormentas con el avance de la tarde en las Rías Baixas, según informa MeteoGalicia. Lo que no habrá, de momento es un cambio notable de temperatura. En general, las máximas oscilarán entre los 31 de Ourense y los 24 de A Coruña, mientras que la mínima más baja serán los 11 grados de Lugo.

Mañana, la inestabilidad atmosférica avanza y ya habrá al-



Niebla

Nubes de tormenta desde el Gaiás, en Compostela. xoán A. SOLER

gunos cambios. A primeras horas se formarán intervalos nubosos y nieblas en zonas del interior. La lluvia llegará por la tarde a estas mismas áreas, donde se producirán chubascos tormentosos, aunque las temperaturas se quedarán en los valores de la jornada anterior.

El cambio más importante llega el sábado, ya que se aproximará a Galicia una bolsa de aire frío en altura y una baja en superficie. Esto significa que tendremos una jornada marcada por la inestabilidad atmosférica, con cielos parcialmente nublados y chubascos localmente tormentosos, más probables por la tarde en el interior. Las lluvias serán bastante generalizadas, y en esta jornada ya se producirá un descenso moderado de las máximas. La más alta está pre-

vista en Ourense, con 24 grados, mientras que en otras ciudades los termómetros se quedarán en torno a los 21 grados. Las mínimas, eso sí, se mantendrán estables.

Con este panorama, MeteoGalicia prevé que para la próxima semana la comunidad siga influenciada por las bajas presiones, por lo que la probabilidad de precipitaciones será alta, con un descenso leve de las temperaturas, aunque aún marcarán valores más primaverales que otoñales.



# PORTUGAL HOY



# **GALICIA AYER**

|            | Liuvias   | Temperaturas |     |
|------------|-----------|--------------|-----|
| Cluded     | libros/m/ | máx          | min |
| A Coruña   | 0         | 24           | 16  |
| Cuntis     | 0         | 27           | 14  |
| Ferrol     | 0         | 24           | 17  |
| Fisterra   | 0         | 25           | 19  |
| Lalín      | 0         | 24           | 9   |
| Lugo       | 0         | 24           | 10  |
| Monforte   | 0         | 29           | 7   |
| Santiago   | 0         | 26           | 13  |
| O Barco    | 0         | 28           | 13  |
| Ourense    | 0         | 31           | 11  |
| Pedrafita  | 0         | 23           | 8   |
| Pontevedra | 0         | 30           | 15  |
| Ribadeo    | 0         | 20           | 12  |
| Verin      | 0         | 28           | 7   |
| Vigo       | 0         | 30           | 19  |
| Vilagarcía | 0         | 28           | 15  |
| Viveiro    | 0         | 19           | 13  |

# LA LUNA



El pulso de la ciudad

# El último Corredoira de una saga de peluqueros

PABLO PORTABALES

pablo.portabales@radiovoz.es

Con su jubilación se cierra una estirpe de peluqueros coruñeses que se inició hace un siglo. «En 1925, mi padre ya trabajaba en el sector como aprendiz. Tenía 14 años. Más adelante conoció a una mujer de Carballo, María Sanjurjo, y se fue a Bergantiños a trabajar de peluquero. Tuvo seis hijos y cinco siguieron el oficio. Solo quedo yo, pero me jubilo», relata Juan Carlos Corredoira Sanjurjo, que cuelga las tijeras a final de mes después de 46 años de profesión. «Yo nací en una barbería, de verdad. Estuve un tiempo en la peluquería Brushing, en Juan Flórez, con mi hermano, en un negocio que tenía en Médico Rodríguez, hasta que en 1996 me independicé v abrí en O Peruleiro», recuerda desde el local Juan C. Corredoira. Desde siempre tuvo una clientela fiel en una zona donde apenas había competencia cuando se fue para allí. Ahora hay peluquerías por todos lados. «Me voy a dedicar a leer y a viajar lo que pueda», avanza. Le quedan unos cortes de pelo, y a disfrutar. Sus clientes fieles lo echarán de menos y tendrán que buscar otro peluquero a partir de octubre.

# Equipación Marineda

2 Fue un momento especial. Blanquiazul a la última. Marineda City acogió
la presentación de la nueva
colección Kappa del Deportivo para la temporada 20242025, la que ya está en marcha, cuyas diferentes equipaciones lucirán jugadores y jugadoras de todas las categorías
del club, Dépor, Dépor Abanca, Cantera y Dépor Genuine.
La gala tuvo lugar en la planta cero y los aficionados que
se acercaron pudieron disfrutar de un momento único. Co-

A final de mes se jubila Juan Carlos Corredoira, el peluquero de O Peruleiro y último representante de una saga de profesionales que se inició cuando su padre entró de aprendiz en una peluguería en el año 1925. MARCOS MÍGUEZ

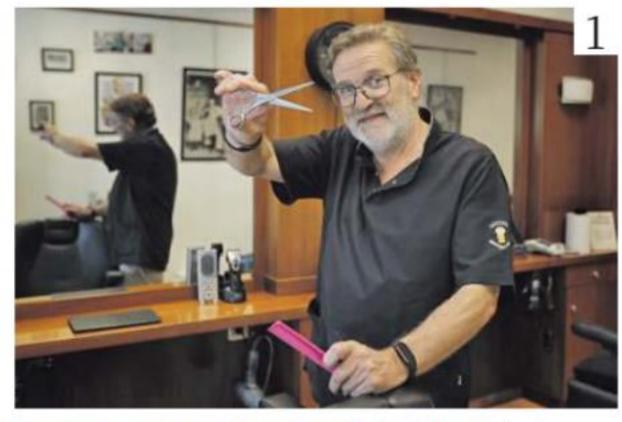



Jugadores
de todos los
equipos del
Deportivo
presentaron en
Marineda City
las equipaciones
Kappa para esta
temporada.
césar quian

El artista coruñés Manuel Suárez inauguró un gran estudio de arte en la avenida de As Conchiñas que pretende ser un lugar de trabajo y punto de encuentro entre creadores y el público. césar quian

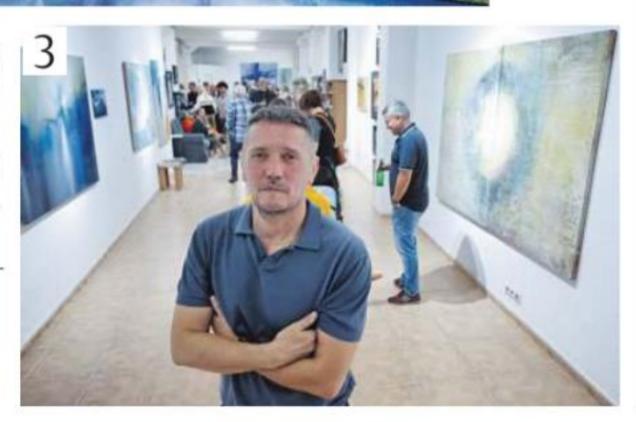

nocieron en primera persona a jugadores tan queridos como David Mella y a últimos fichajes como Helton Leite, Charlie Patiño, Cristian Herrera. Mohamed Bouldini, Omenuke Mfulu, Bárbara Latorre, Oriana Altuve o Patrícia Hmírová, entre otros. Además, algunos afortunados consiguieron premios oficiales como camisetas y balones firmados y abonos para la temporada. El evento contó con una actuación especial de freestyle de fútbol a cargo de Vella Escola Cultura Urban. Un grupo de niños elegidos por sorteo en las redes sociales compartieron escenario con los jugadores.

### 300 metros de Manuel

3 Es un fenómeno. Hay que escucharlo y entenderlo. Y después, todo es más sencillo. El artista coruñés Manuel Suárez inauguró por todo lo alto su nuevo taller de pintura en el número 6 de la avenida de As Conchiñas. Pasa de un sótano a un espacio a pie de calle, con dos plantas y de una superficie de 300 metros cuadrados que él denomina «campo base». Ayer por la tarde tuvo lugar la presentación en sociedad con una invitación que decía «hasta la cocina». «Porque pretendo que el público pueda acceder a las entrañas del taller, de la cultura, de la pintura... Que no haya barreras», explica el artista poco antes de la fiesta de apertura. Tiene claro que la finalidad no es la venta, sino que la gente se divierta mientras ve su trabajo. Pero, además, las dimensiones del bajo le permiten «actividades como exposiciones de otros artistas. Se pueden exponer obras hasta en el cuarto de baño. Hay que romper barreras. Hasta la cocina», reflexiona mientras van llegando los primeros invitados.\*

